



## BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI

| ๆ          | _ |
|------------|---|
| SCAFFALE   |   |
| PLUTEO     |   |
| N.º CATENA |   |



# TT 2 I 1(11



## CONTINUAZIONE

### DEGL' IMPERATOR

R O M A N I

STORIA

## DEL BASSO IMPERO

DA COSTANTINO IL GRANDE fino alla presa di Costantinopoli

#### DEL SIGNOR LE BEAU

Segretario Perp. dell'Accad. delle Iscriz. e Belle Lett
Che serve di Continuazione alle Opere
del Signor GARU ROLLIN.

TRADUZIONE DAL TRADUCESE
DEL SIG. ABATE MARCO FASSADONI
TOMO XXIII. DECL IMPERATORI

O SIA TOMO XI

DELLA CONTINUAZIONE.

IN NAPOLI MOCCLXXXIV.

A SPESE DI ANTONIO CERVONE

L' dal medefimo fi vende nella fua Libreria

a S. Niccolò a Nido.

Con Licenza de Superiori.



## A CROYOUGH

D'E L

### BASSO IMPERO.

多世界

#### SOMMARIO

DEL QUARANTESIMO-QUINTO LIBRO.

Irruzione de Bulgari Ritirata di Vitige. Presa di una Fortezza. I Gui assediano Rimini. E Milano. Attacco di Ancona. Arrivo di Narsete in Italia. Unione di Narsete in Italia. Unione di Narsete, e di Belisario. Fanciullo allattato da una capra. Assedio di Rimini levato Disensione di Narsete, e di Belisario. Narsete se oppone ai disegni di Belisario. Narsete si separa da, Belisario. Urbino si artente. Presa di Orvitto. Orribile carestra in Italia. Continuazione dell'assediano. Presa, e sacchegiamento di Milano. Presa, e sacchegiamento di Milano. Narsete richiamato. Vista di Continuazione dell'assediana.

tige implora il soccorso de Lombardi , e de Perfiani . Disposizioni di Cosroe . Deputati di Vitige a Cofroe . Affari di Armenia . Morte di Sitio . Perfidia di Bugete. Ambasciata degli Armeni a Cofroe . Giuftiniano procura di calmar Cofroe . Entra in maneggio con Vitige . Affedio di Festsle , e di Ofimo . Ofimo bloccata . Continuazione dell'affedio di Ofimo . E di Fessule . Spedizione di Teodeberto in Italia . Ritirata de' Francesi . Tradimento scoperto. Combattimento davanti Ofimo . Fessule, ed Ofimo si arrendono. Belisario marcia a Ravenna. Ambasciata de Francesi, e de Romani a Vitige . Vitige entra in trattato coll' Imperatore , I Gota dell' Alpi Cozie si arrendono ai Ro. mani . Giustiniano accorda la pace a Vitige . I Goti offrono la corona a Belisario. Belisario entra in Ravenna . Tutti i Goti fi arrendono a Belifario. Uraja rigetta la corona . Ildibado Re offre invano la corona a Belifario. Belifario conduce Vitige a Costantinopoli. Elogio di Belisario . Incursione degli Unni . Giustiniano restaura le città rovinate da' Barbari Salomone Spedito in Affrica . Spe-

An. 539

dizione di Salomone contro i Mauri . Yabda sforzato nel suo ritiro. Salomone padrone della Numidia, e della prima Mauritania.

E vittorie di Belifario restituivano in Occidente la riputa- Giustiniano . zione delle armi Romane. Ma i Barbari del Settentrione affalivano con reiterati sforzi il cuor dell' lm. Irruzione pero, e facevano tremar Costantinopoli . Sul principio dell' anno 538. Theoph. un numerolo efercito di Bulgari p. 8 venne condotto da due Re Vulgero, e Drogone a faccheggiare la Mife. piccola Scizia, e la Mefia. Giusti-16. Angli. Bo, Badurio, e Godilla, che co-p.:61. mandavano in queste Provincie, Matela mareiarono incontro a loro, e 1u- P- 586 rono vinti in un combattimento. nel quale Giustino restò morto; e fu fostituito in di lui luogo Costanziolo figliuolo di Florento . Afcumo, Unno di Nazione, accorfe in ajuto de' Romani . L' Imperatore lo aveva tenuto al fonte Battefimale e gli aveva dato il comando delle truppe d'Illiria . Segui un secondo fatto d'armi, nel quale i Bulgari dopo un fanguinoso combattimento furono a vicenda battuti , e vinti . I Romani se ne tornavano vincitori, e pieni di allegrezza, quando

riscontrarono un altro corpo di Bulgari, che gli forpresero, e gli ta-An. 538. gliarono a pezzi . I Barbari portavano nella mano finistira delle reti, che gettavano sopra i nemici. Costanziolo, Ascumo, e Godilla surono a questo modo avviluppati . Godilla tagliò la rete colla fua foa. da, e fi falvo, I due altri reftarono presi; ma Costanziolo si riscattò pagando mille pezze d'oro . Ascumo su condotto via schiavo insieme con gli altri prigionieri.

Vitige si ritirava verso Ravenna con quelle truppe, che l'affedio di Prochel. Roma tanto lungo, e micidiale gli Get. 1.2. aveva lasciate. In vece di seguire c. t. Ber- la via Glaminia, ch' era il cammino più dritto, non volendo passare Baldi did'appresso a Narni, Spoleto, e Pe-Precepie rugia, dove i Romani avevano part. 2. guarnigioni, prese la strada di To-

seana. Nel passare fece entrar mille nomini in Orvieto, altrettanti in Clusio, e quartrocento in Todi. Ne spedì due mila ad Urbino, cinquecento a Cesena, e al Monte Feretrio, che chiamafi al prefente San Leone di Monte feltro; e siccome Auximo, oggidi Oumo, era allora la Capitale del Piceno, scelse nella fua armata quattro mila de' più bravi foldati, che spedì colà sotto

DEL BASSOIMP, L. XLV. il comando di quel Vandalario; ch' Giustiera rimafto come morto ful campo niano. di battaglia nel primo combattimen. An. 538.

to dinanzi a Roma; ed egli prese col rimanente del suo esercito da via di Rimini con disegno di mettervi intorno l'affedio, Era in questa Piazza Giovanni, nipore di Vitaliano, con due mila cavalli . Belifario giudicando, che una guarnigione d'Infanteria, farebbe più atta a sostenere un lungo assedio, fece partire Ildigero, e Martino alla testa di alcune truppe per la via Flaminia, affine di prevenire l'arrivo degl'inimici. Avevano ordine di levare da Rimini Giovanni e i suoi Cavalieri, e di farvi entrare in loro vece la guarnigione di Ancona, composta d'Isauri, e di Traci tutti fanti . Conone . Comandante deel' Isauri, s'era poco innanzi insignorito di Ancona . Belifario penfava che le i Goti affediaffero Rimini la Cavalleria avrebbe prestato miglior fervigio fuori della Piazza. e che stancando l'inimico, travagliandolo continuamente, e togliendogli i fuoi convogli lo costrignerebbe a levare l'affedio.

Nell' avvicinarsi al fiume Meran. Presa di ro, la via Flaminia fi trovava chiufa da un'altiffima rupe, e cinta da

Ghiffimiano .

un fiume sì rapido, che non fi poteva varcare senza pericolo. Que-An. 538. sto siume chiamasi al presente Candiano; efcedall'Appennino, e fi fcarica nel Metauro . Di là dalla rupe vi era una profonda valle, che fi allargava nel suo ingresso. Avendo i Romani al tempo di Vespasiano fatto un passaggio nella rupe, lo chiusero con una porta; turarono dall'altra parte l'ingresso della valle , e vi lasciarono solo un' angusta apertura ; di maniera che questo Juogo era diventato una Fortezza inespugnabile . Chiamasi Petra persusa, cioè a dire, Rupe forata, og-gidl Petralata; ed il pertugio aperto nella rupe porta al presente il nome di Furlo. La valle era piena di capanne, nelle quali abitavano molti Goti . Ildigero , e Martino dopo aver tentato invano di sforzare il passaggio, fecero arrampicar fulla rupe una parte delle loro genti : che diftaccando groffi pezzi di pietre, rovinavano le abitazioni e schiacciavano gli abitanti. I Goti bigottiti, stendevano loro le braccia, e chiedevano misericordia. Fu dato loro quartiere, a condizione che sarebbero paffati al servizio dell'Imperatore. I due Generali arruolarono nelle loro truppe quel.

DEL BASSOTMP. L. XLV. . . li , ch' erano atti a portar le armi, Giullie lasciarono gli altri con alcuni sol- niano dati alla guardia di questo posto . An. 538. Di là andarono a levare di Ancona la maggior parte della guarnigione, ed arrivarono tre giorni dopo a Rimini - Giovanni non volle obbedire ; quattrocento Cavalieri restarono seco lui nella città, gli altri leguirono i due Generali, i quali avendo lasciato a Rimini i foldati di Ancona cornarono ad unirsi a Belisario.

Non si furono si tosto allontana- I Goti ti, che Vitige dopo aver paffaro l'affediane.
Appennino, comparve dinanzi a RiProc. Gotmini. I Goti costruirono in prima /.2. c.12. una torre di legno, portata fopra quattro ruote, e più alta che non crano le mura della Citta. Per farla avanzare non si servirono di buoi, come fatto avevano davanti a Roma con si poca riuscita; ma alcuni soldati la spignevano di dentro a forza di braccia verso la parte più bassa della muraglia Nella sommità della torre eravi un ponte levatojo larghissimo, il quale doveva calarfi quando foffe arrivata preflo ai merli. Fu spinta subito il primo giorno fino all'orlo del fosto, il quale non era ne largo, ne profondo Sul far della notte i Goti la-A 5 fcia-

Giuftiniano An. 538

feiarono folamente alcuni foldati per custodirla, e si ritirarono nel loro Campo . Gli abitanti tremavano alla vista di questa terribile macchina , e si aspettavano di vedere il giorno dopo i nemici dentro la Città. Ma il Comandante punto non li sbigottiva. Avanzata che si su alquanto la notte quicl alla testa degl' Ifauri con vanghe, ed altri stromenti atti a smuovere la terra, ed ordinà loro, che scavassero, ed allargaffero il foffo fenza romore . gettando la terra full'orlo dalla parte delle mura. Lavorarono con tanto ardore, che in poco tempo la parte del muro, per dove l'inimico doveva attaccarlo, si trovò fasciata da un largo, e profondo fosfo. Le guardie, che dormivano, effendosi alla fine destate, levaronoil Campo a romore ed essendo i Goti accorsi per turbare questo lavoro, Giovanni rientrò nella Piazza. Venuto il giorno seguente, Vitige pieno di sdegno fece morire le guardie, e non volendo abbandonar la fua impresa, comandò che fosse colmato il fosso, e si facesse quivi pasfar la torre, I suoi ordini furono eseguiti ad onta delle frecce che piovevano dall' alto delle mura . Ma avendo le fascine, che avevan-

DELBASSO IMP.L.XLV. fi gettate in fretta, ceduto al pelo Giullidella torre, ella vi restò affondata, niano. fenza poter andare innanzi . Inoltre An. 538. la terra ammontinata full' altra sponda, formava un muro impraticabile a questa macchina; sicche penfarono folo a trarla fuori del foffo, per timore, che gl'inimici non vi appiceassero il fuoco la notte appresso. Questo era infatti il disegno del Comandante, il quale per costrignere i Goti ad abbandonare la loro torre, fece sopra i lavoratori una furiosa sortita. Fu combattuto offinatamente per tutto il resto del giorno; in ultimo verso la fera i Goti vennero a capo di firafeinare la torre nel loro campo : ma ciò costò la vita a loro migliori soldati; la qual cosa fece loro abbandonare gli attacchi, e mutare l'affedio in blocco. Effi fi lufingavano di prendere in breve affamandola una Piazza mal fornita di vet-

Mentre Vitige fe ne stava accam- E Milapato dinanzi a Rimini, Uraja suo proc Got. nipote assediava Milano. Questa 1, 2, c, 7. Città allora la più importante, è 12. Marc. ragguardevole dell'Occidente dopo Chr. Roma, per l'ampiezza del suo re-cinto, per la sua opulenza, e pel

numero de' fuoi abitanti, era fog-

tovaglie.

STORIA

getta al dominio de' Goti dopo la

Ginffi: miano .

conquista di Teodorico. Dazio suo An. 538. Velcovo, sopportando di mal'animo il giogo di una Nazione Ariana, venne a trovar Belisario in tempo dell'affedio di Roma; e gli domando foltanto un pieciolo numero di soldati, co quali promise di scacciare i Goti da Milano, e da tutta la Liguria ; Belifario differì per allora di foddisfare alla fua richiesta, ma subito che Vitige ebbe levato l'affedio, fece partire con Dazio un Corpo di mille uomini comandati da Mundila . Fedele , Prefetto del Pretorio, nato a Milano volle effere di questa spedizione, alla quale poteva prestare un grande ajuto pel credito che aveva in Liguria. Effendosi questa piccola armata imbarcata a Porto, andò ad approdare a Genova. Le scialuppe, che furono trasportate sopra carri , fervirono al passaggio del Po. Sulla via di Pavia i Romani ebbero a combattere un groffo Corpo di truppe, che si era fatto incontro a loro. Effendo Pavia una Piazza fortiffima, ferviva di magazzino ái Goti stabiliti in quelle contrade : ed avevano quivi deposte tutte le loro ricchezze Tetto la guardia di una buona guarnigione. Do-

DEL BASSO IMP. LIXLV. po una fanguinola zuffa, i Goti Giufti. prefero la fuga, e poco manco, niano. che i vincitori non entraffero nelle An. 538. Città infieme co' fuggitivi, i quali ebbero appena tempo di chiuder le porte. Eessendosi Fedele fermato in una Chiefa presso alle mura della Città, per orare in effa, in:anto che i Romani si ritiravano, si trovà folo molto lontano dalla fua truppa, ed effendo il fuo cavallo caduto, alcuni Gori gli corfero addof. lo, e l'uccifero Siccom' era generalmente stimato , così la sua morte recò un vivo dolore a Mundila, e a tutti i soldati. Si proteguì il cammino verso Milano, di cui i Romani s'impadronire no lenza nemmeno snudare la spada, come pure di tutta la Liguria. A questa nuova Vitige fece partire Uraja, figliuolo di fua forella, con un groffo Corpo di truppe . Teodeberto Re della Francia Austrasiana su pregato di mandare qualche loccorfo . Questo Principe, il quale trattato aveva ad un tempo coll' Imperatore e con Vitige, credette di falvar le apparenze facendo marciare, non delle truppe Francesi, ma dieci mila Borgognoni, i quali venivano in Italia di loro propria volontà e senza ordine di Teodeber-

14 to, quantunque foffero suoi sudditi Giuftiniano . dopo l'estinzione del Regno di Bor-An. 538: gogna, Con questo rinforzo Uraja marciò verso Milano, e vi pose l' assedio . I Romani , che non si credevano di effer così presto affediati, non avevano ancora fatta alcuna provisione di viveri. Non restava a Mundila più che trecento foldati , perchè questo Generale , avendo prefo Bergamo, Como, Novara, e parecchie altre Piazze, aveva in effe distribuité delle guar-

per loro . Belisario dopo aver passati due -di Ancomesi a Roma per riparare a' disor-Proc.Got. dini, che aveva cagionati l'affedio,

nigioni; e perciò gli abitanti di Milano furono costretti a difendersi da

1.2. 6.13 fi parti infine per foccorrere Giovanni, bloccato in Rimini, benchè non aveffe ragione di effer contento di quest' Offiziale così poco ob-bediente a suoi comandi. Per via ricevette per accordo Clusio , e Tuderto, donde fece uscire i Goti, che inviò gli uni a Napoli, e gli altri in Sicilia, e pose in loro vece guarnigioni Romane. Dal canto fuo Vitige volle ripigliare Ancona , Piazza importante , perchè ferviva di porto alla Città di Ofimo, dalla quale non era distante più

CEL BASSO IMP.L.XLV. più che dodici miglia. Fece partir Giuli-Vaci con truppe, e gli ordinò, niano. che si unisse in passando colla guar- An. 538. nigione di Osimo. La presa del Castello di Ancona, fabbricato sopra un promontorio, si traeva dietro quella della Città, la quale non era cinta di mura. Conone l' Isauriano, Comandante di questa Piazza, in vece di starfene in essa rinferrato, ebbe l'imprudenza di uscire colla fua guarnigione incontro all'inimico fino alla distanza di cinque stadi; schierò la sua piccola truppa in cerchio intorno alla montagna fopra una fola linea, come fe avelse formato un recinto di cacciatori. Tosto che i Goti comparvero, i suoi soldati spaventati dal numero, voltarono la Ichiena, e se ne fuggirono verso il Castello. I Goti gl'inseguirono vivamente, egli abitanti temendo di dare ingrefso ai nemici chiusero le porte, e lasciarono le loro genti alla discrezione de' Barbari , Salvarono Conone tirandolo fulle mura con delle funi ; I Goti avrebbero preso il Castello colla scalata, se non fosse stato il valore di due guardie, uno di Belisario, e l'altro di Valeriano, i quali trovandosi allora per accidente nella Piazza, ribatteroSTORIA

Giuni. no tutti gli sforzi degli assalitori i niano e fecero allontanare i nemici prima An. 538. ch' eglino stessi ossero uccisi.

Arrivo Mentre che Belifario profeguiva di Narie- la sua marcia verso Rimini, intete la sta- se, che Narsete era poco prima arproc. Gost. rivato nel Piceno. Questo celebre
1.2. c.13. Eunuco, onorato della fiducia dell'
Mar. Chr. Imperatore, non si era ancora satp. 68. A- to conoscere se non nel Palazzo,
mass. hist.
dove la sua gran capacità lo aveva
follevato al primi possi, incaricato
di condurre un soccorso in Italia.

follevato ai primi posti. Incaricato di condurre un soccorso in Italia , conduceva cinque mila uomini fotto molti Comandanti, tra quali era Giustino, Maestro della milizia in Illiria. A questa piccola armata s erano aggiunti due mila Eruli fotto il comando di tre Capi, i più valorofi della loro Nazione, Vitando Alverh . e Fanoteo . L'altro Narfete fratello di Arazio, il quale aveva pòco innanzi condotto fimilmente alcune truppe a Belifario andò a raggiugnere la nuova armata. Quefti era un prode guerriero compatriotta dell' Eunuco, e che aveva feco lui una strettissima amicizia.

Unione di Narfete, e di Belifa-

I due eferciti fi unirono vicino a Fermo, piazza marittima una giornata difeosta da Osimo. Fu tenuto in questo luogo consiglio per deli-

-ch-

DEL BASSO IMP. L. XLV. 17 berare intorno al partito, che si do- Giustiveva pigliare. Si temeva per Ri niano. mini. Da un'altra parte lasciar die. An. 538 tro di se la Città di Osimo, era proc. lo stesso che mettersi trammezzo l' Gos. 1.2. armata di Vitige, e una numerosa c. 16. guarnigione, e che potrebbe continuamente travagliargli, impedir loro i viveri, e tenergli a vicenda come affediati. Oltre a ciò il più degli Offiziali di Belifario fdegnati contro Giovanni, il quale colla fua indocile temerità, s'era da se medesimo precipitato in questo perico. lo, erano di parere di abbandonarlo alla fua cattiva fortuna. Ma Narfete amico di Giovanni, e che forse fin d'allora se la intendeva con esso per turbare le operazioni di Belifario , del quale probabilmente ambiva il posto, rapresentò, Che sarebbero sempre a tempo di assediare Osimo, quando avessero liberato Rimini : che se lasciavano prendere questa ultima Piazza, questa sarebbe una perdita irreparabile, che operato avrebbe sinistri effetti in sutto il resto della guerra, restituendo il coraggio a' Goti, e togliendelo ai Romani ; che Giovanni era punito abbastanza dell' estremità , a cui vedevasi ridotto; e che se la sua imprudenza meritava un altro castigo, questo

Giuffi. questo non doveva procurarst a prezinano, zo del loro onore, e di quello dell' Anissa. Impero. In quel momento su recata a procurarst di Giognosi il quale

Muna lettera di Giovanni, il quale feriveva a Belifario, Che mancandogli da moli giorni il pane, egli non poteva resistere agli abitanti , risoluti di arrendersi , che si sarebbe ancora mantenuto per una fectimana; ma che spirato questo termine, farebbe costretto a cedere alla necessità , la qual era tanto urgenie, che gle avrebbe fervito di scusa. Alla let-tura di questa lettera, Belisario navuralmente generofo, altro più non fenti per quest' Offiziale che compaffione. Lasciò mille nomini sotto il comando di Arazio in un posto vantaggioso tra Osmo, e Rimini di Fece imbarcare le sue migliori truppe fotto la condotta d'Ildigero, con ordine di non approdare a Rimini se non quando l'armata di terra fosse arrivata dinanzi alla Città . Un distaccamento comandato da Martino costeggiava il lido, e seguiva la florta; aveva ordine di accendere molti fuochi , quando foffe alla vifta degli inimici, per far creder loro , che questo fosse tutto l'esercito . Egli accompagnato da Narsete, e seguiro dal resto delle sruppe prese una strada più lontana

DEL BASSO IMP.L.XLV. 19
dal mare, e paisò per Urbino, Giunichiamata allora Salvia, vicino a niano.
Poilenza nel Piceno. Quefta Città An. 538.
talmente diffrutta da Alarico, che
null'alteo più di effa rimaneva suorché una porta, prefentò a' Romani
tra mezzo a' suoi rottami e alle sue
rovine uno spettacolo, più degno di
effere dagli uomini considerato che
non sono i più sottuosi edifizi.

Dopo la distruzione di Salvia, Fanciul. gli abitanti raccolti infieme fe ne lo allatvivevano dentro a Capanne fulle una carovine della loro Patria. Quando pia. Proc. Giovanni passò nel Piceno, abban- Got. 12. donarono le loro case pieni di ti- 6. 17. more, e di spavento; ed una donna che s'era poco innanzi igravata dal parto, pose il suo fanciullo a terra, fe ne fuggì, e più non ritornò. Alle grida del fanciullo accorle una capra e fece l'offizio di madre, allattandolo, e difendendolo. dagli animali, che a lui si avvicinavano. Tre meli dopo, quando Belifario entrò nel Piceno, avendo ali abitanti saputo, che questo Generale, non che fare alcun male a coloro , ch' erano di ffirpe Romana, fi dichiarava anzi loro difensore e loro protettore, fe ne tornarono alle loro abitazioni , e reftarono maravigliati di ritrovare questo fanciulSTORIA

10 ciullo pieno di vita. Le donne facevano a gara per presentargli il niano. An. 538. loro feno; ma egli non voleva prenderlo ; e la capra aggirandosi con-tinuamente a lui d'intorno allontanava queste importune nutrici , e pareva che sgridasse co' suoi belati. Cesarono pertanto d'inquietarlo, e lasciarono del tutto alla capra la cura del fuo allievo. Procopio racconta, che quando egli era sul luogo con Belifario, gli fu dato questo spettacolo, e che avendosi fatto gridare il fanciullo , la capra , che non si allontanava da lui più che un tiro di pietra, accorse belando, e lo coperse col suo corpo. Quest' avventura fece dare a questo fanciullo il nome di Egisto, perche fu nudrito come lo era stato il figliuolo di Tieste.

Belifario, il cui esercito era Affedio di molto inferiore in numero a quello Rimini di Vitige , lo conduceva per le levato. Prac. fommità dell' Appennino, e non du-Got. 1.2. bitava, che i Goti difanimati ed c. 17. avviliti da tante perdite, non pren-Marc. desfero il-partito di ritirarsi tosto Chr.

che vedesserò i Romani in atto di avventarsi sopra di loro da più parti in una volta. Egli non s'ingannava nella fua congettura. Una giornata lontana da Rimini riscon-

DEL BASSO IMP.L.XLV. trò un distaccamento nemico , il Giustiquale su tagliato a pezzi, senza niano. che avesse avuto tempo di mettersi An. 538. in difefa. Quelli che poterono campare, si ridusfero tutti tremanti ne' monti vicini, d' onde avendo confiderato l'elercito Romano, il quale si allungava nelle anguste gole di quelle montagne, e che il terrore faceva apparire ancora maggiore a' loro occhi, andarono a mettere a romore, il campo di Vitige, mofirando le loro ferite, e pubblicando, che Belifario farebbe tra poco arrivato in persona alla testa di una innumerabile armata. I Goti si schieravano in ordine di battaglia al Settentrione di Rimini, aspettando l' inimico da quella parte, e guardando continuamente le montagne, d'onde pareva loro ad ogni momento di vederlo discende-re. Alla fine del giorno rientrarono nel loro campo per prendere riposo; ma passaranno la notte in inquietudine, veggendo tre leghe di là discosto dalla parte dell' Oriente molti fuochi accesi : questo era il corpo di armata di Martino, che gl'ingannava con quest'apparenza. Si aspettavano di vedersi circondati per ogni parte quando foste venuto il giorno. Non si tofto

fto apparve, che un nuovo spettacolo finì di spaventarli. La flotta An. 538. veniva a piene vele verso la spiaggia. A questa vista nulla potè trattenergli. Prendendo appena tempo di levare le loro tende ; tutto era grida e scompiglio'. Abbandonano una parte del loro bagaglio; fuggono confusamente senza ascoltare gli ordini, e senza pensare ad altro, che ad uscire i primi dal campo, e a guadagnar prontamente Ravenna. Se gli affediati avessero avuto coraggio e forza bastante per assalieli in questo momento, l'esercito de' Goti era irreparabilmente disfatto, e la guerra finira. Ildigero, che faceva nel medefimo tempo sbarcar le sue truppe, entrò senza oftacolo nel campo nemico , fece prigionieri gli ammalati, che non avevano potuto fuggire, e s' impadro-ni de bagagli, ch' erano stati ab-

Difenson de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de

DEL BASSO IMP.L.XLV. 123

eseguiti gli ordini del suo Generale. Giusti. Giovanni rispose alteramente : Io niano nulla debbo ad Ildigero, e tutto a An. 538. Narsete. Una così aspra, e poco rispettosa risposta sece conoscere a Belisario, ch'egli aveva in Narsete un rivale più atto ad opporfi a' suoi disegni, che a secondarli. In fatti Narlete era fenza contrafto nomo di grande e fingolare ingegno: ma aveva fatto fortuna alla Corte; ed è difficile credere, che per follevarsi dalla condizione di schiavo alle prime Dignità del Palazzo, i fuoi felici talenti non si fossero servití di un poco di raggiro, e di maneggio. Ambiziofo fenza dubbio. egli non poteva effer efente da invidia ; e non vedeva altri dinanzi a se suori che Belisario. Possedevano ambedue grandi virtù. Ma quelle di Narsete erano men pure e sincere, e più studiare: egli amava di farne pempa ; laddove Belifario , mirando unicamente al suo dovere, lasciava che la gloria venisse da per se senza gettare sopra di essa lo sguardo. Quello, che prova, che tali erano le disposizioni di Narsete, si è che quegli artefici di discordia, che non attaccano le anime invulnerabili, ofarono istigare la sua gelosia, e ch' egli preGiultiniano. An. 538.

prestò l'orecchio alle loro pericolose infinuazioni. Gli ripetevano di continuo, Che non si conveniva al confilente dell' Imperatore marciar dietro a Belisario, e di moversi solo per di lui comando : che non doveva aspettarfi, che questo imperioso Generale gli deffe mai parte nel comando : che s' egli ofasse alzare il capo, e dichiarare che voleva comandare in capite una parte delle truppe, avrebbe iirato dietro a se il numero maggiore de' foldati , e i migliori Offiziali : che le sue guardie, gli Eruli, le truppe di Giustino, di Giovanni, di Arazio , di Narfete fuo compatriotta , formavano un corpo di dieci mila uomini bravi del pari che affezionati alla sua persona : che questi vatorofi guerrieri defideravano con ardore, che Narsete dividesse con Belifario Conore della conquista: che certamence allontanandoft dagl'illuftri impieghi, che occupava alla Corte, egli non aveva prete fo di venire a perderfi nell' ombra di Belifario . Aggiugnevano, che il Generale da lui feparato non potrebbe più intra-prendere cosa alcuna per mancanza di truppe. Lo che essi pretendevano di provare colla dinumerazione delle guarnigioni, ch' era obbligato

DEL BASSO IMP. L.XLV. di mantenere tanto in Sicilia, che Giuffiin tutta la lunghezza dell' Italia . niano . Narsete infiammato da questi di. An. 538. fcorsi si ritrovava come angustiato Narsete e ristretto in un rango subalterno : si oppoegli affettava l'uguaglianza. In tut- ne ai dite le imprese, che proponeva Be-Belifario lifario, non gli mancava mai pretesto per farle rigettare. Belifario avendo scoperte le sue intenzioni convocò tutti gli Offiziali, e parlò loro in questi termini. "Bravi Capitani, mi pare che voi non ab-, biate dello stato presente della guerra l'idea che ne ho io. Io veggo che voi sprezzate l' inimi-, co, come s'egli più non fosse da temers; ed io son persuaso, che , basti questa fiducia per metterci , in gran pericolo . I Barbari non n sono fuggiti dinanzi a noi ne per codardia , nè per debolezza: la nostra condotta ha loro impo-

7) fto: sono stati ingannati, ma 2) non sono vigti. Avvertite bene, 2) poiche l'errore sopra questo pun-2) to può cagionare la nostra rovi-2) na. Spesse votte colui, che si

orede vincitore, e inebriato dalla prefunzione, fi addormenta, e fi precipita, laddove una perdita impeniata rifveglia tutte le forze

St.degl'Imp.T.23. B , l'at-

26 STORIA

Giuliniano . An. 538 , l'attività, che fa risorgere i vin-, ti . Pensate , che Vitige è a Ra-, venna con un efercito ancora numerofiffimo ; che Uraja padrone ,, di tutta la Liguria, affedia Miforte guarnigione , e che da Rimini infino a Roma tutto è pieno d'inimici , i quali potrebbero n formare molte armate forti al , pari della nostra. Anzi ch' effere " poffeffori dell' Italia , noi fiamo orcondati per ogni parte. Udia-, mo ancora, che i Francesi si sono uniti ai Goti nella Liguria alleanza formidabile , la gunle a raddoppiando il pericolo deve raddoppiare le nostre precauzioni . lo penfo adunque , che fi debba mandare in foccorfo di Milano una parte delle nostre , truppe, mentre il resto attaccherà Ofimo Se Iddio favorifce le , nostre armi , siccome lo spero il fucceffo cie guiderà ad altre imprese , ... Questa proposizione di Belifario fu al folito impugnata da Narlere : era a parer fuo fo un impiegar male le forze Romane, occuparle tutte dinanzi a due Città. Prendete: con voi una parte delle truppe, dis egli a Belifario, e n conducatele dove a voi meglio

DEL BASSO IMP. LXLV. 27 pare Noi anderemo col rima- Giuli. nente ad artaecare l'Emilia; niano, questo è il centro dell'Impero An. 518 n de' Goti. Facendo tremar Ravenna; noi vi metteremo in gra-,, do d'intraprendere ogni cosa sen-, za temere, che gl'inimici possano effer foccorfi . Se ci fermalli-, mo con voi davanti ad Ofimo . , io temerei che i Barbari uscendo di Ravenna, non venissero ad affediar noi medefimi, e non fa-, ceffero perire la nostra armata impedendole il paffaggio de' viveri , Belisario conobbe le conseguenze di questo discorso. Dividere le forze Romane era lo stesso che annientarle rompendo l'unione, e la concordia, dalla quale dipende la riuscita di una spedizione: Per chiudere la bocca a Narfete produffe una lettera dell'Imperatore, che aveva fino allora tenuta legreta. Era diretta a Comandanti delle truppe, e concepita in questi termini : Inviando in Italia Narfete Tesoriere, noi non gli diamo la facoltà di comandare la nostr'armata: Noi intendiamo che Belisario n' abbia egli folo il comando, e che impieghi le nostre truppe com'egli giudichera opportuno. Noi vi ordiniamo a tutti di seguire i suoi ordini

STORIA

Giufimiano pel bone del nostro servizio. Narsette
miano pretesto per eludere l'ordine coutenuto nella Lettera, pretendendo ;
che nella presente congiontura Helifario operasse contro il bene delfervizio, e che per conseguenza
non si doveste prettargii obbedienza.

Narfete fa Il Generale fenza voler entrare da Beli in una contesa che poco si confacetario va alla sua dignità, e meno ancora Proc. al suo carattere, spedi Perano ad affecti. 12. diare Orvieto con un distaccamento, Marc. ed egli marciò verso Urbino, Piazza Chr. Zon. importante una giornata lontana da 3. 2. 6.8, Rimini I Goti tenevano quivi una

sorte guarnigione comandata da un Offiziale di riputazione, per nome Morrhas, Narsete, Giovanni, e gli altri Capitani del loro partito feguirono Belifario, ma quando furono arrivati davanti alla Città fi fepararono da lui: "Belifario aveua posto il suo campo all'Oriente della Piazza, ed effi andarono ad accampare all' Occidente. Urbino era fabbricato fopra una collina circolare, molto elevata, la quale benchè non fosse dirupata e scoscesa. non era tuttavia facile a falire a cagione dell' asprezza del suo pendio , eccetto che dalla parte del Settentrione . Belifario fperando ,

he

DEL BASSO, IMP.L.XLV. 29

che gl'inimici dopo la fuga di Vi-Giulli-tige non avrebbero aspertato un as-niano falto, mandò ad offerir loro un An. 538. favorevole e vantaggioso accordo. Ma i Goti, fenza permettere a' Deputati di entrare nella Città, rigettarono la proposizione, ed ordinarono loro che incontanente si ritiraffero, Confidavano nel buono stato della Piazza, vantaggiosamente situata, e ben fornita di munizioni. Belisario comando tosto, che fosse costrutta una galleria per andare a scavare a' piedi del muro, e si facesse avanzare verso di esso nel sito dove il terreno era più basso e più comodo per gli approcci. I partigiani di Narsete si ridevano di queni apparecchi. Al loro dire , Belisario intraprendeva l'impossibile: Giovanni si era di già presentate davanti e questa Piazza quando non aveva che una debole guarnigione, a l'aveva giudicata inespugnabile. Dicevano il vero per rispetto a questo punto; ma Giovanni, per quanta opinione egli avesse del suo merito. non era Belifario: Aggiugnevano Che non si convenira a Narsete perder tempo in un inutile affedio ; ch' egli doveva impiegare piuttosto le sue truppe nella conquista dell' Emilia Nariete diede orecchio a questi con30 . STORIA-

Giuli- figli, ed avendo levato il campo di niano. notte tempo, ad onta delle ilianze Az. 538 di Beliario, fe ne torno a Rimini in diligenza feguito da' (noi partigiani), e da' loro foldati.

Urbino fi arren.

Allo spuntare del giorno, Morrhas, e la guarnigione vedendo, che la metà dell'armata Romana fi era ritirata, insultavano il resto con pungenti motteggi . Nondimeno Belisario era risoluto di continuare l' assedio, e l'accidente lo favori più ch' egli non isperava. Vi era in Urbino una sola fontana, che semministrava acqua a tutta la Città; si disseccò in tre giorni, sicchè gli abitanti fi determinarono d'arrenderfi . Il Generale Romano non essendo informato di questa risoluzione si avanzava per dare un asfalto, quando vide, che gli afsediati in vece di apparecchiarsi alla difesa gli stendevano le braccia, e chiedevano di venire ad un accordo. Egli vi acconsentì con allegrez-21. I Goti ebbero salva la vita, e a obbligorono a fervir nelle trup. pe Romane Narsete non intese senza dispiacere la felice riuscita di un impresa, di cui non aveva voluto dividere la gloria. Per acquistarne dal canto suo , spedi Giovanni ad attaccare Censena: questi fn

BASSO IMP. L.XLV. fu vivamente ributtato in un afaal- Giufito, dove perdette molti soldati , e niano. tra eglis altri Offiziali Fanoteo Comandante degli Eruli . Disanimato da questo cattivo successo marciò verso Imola, che sorprese; ed abbandonando i Barbari le Piazze fenza ardire di venir feco alle ma-

Emilia . Dopo la presa di Urbino, Be-Presa di lisario non giudico bene di assedia Proc. Gos. re Ofimo; la stagione era troppo 1, 2. c. 2. inoltrata, e la Piazza pareva in Mare. grado di difendersi lungo tempo . Chr. Pose in Fermo a quartieri d' Inverno un grosso distaccamento per metter argine alle scorrerie della guarnigione di Ofimo, e marciò verso Orvieto. Perano, che aisediava questa Piazza, avendo faputo da' difertori, che mancava di viveri, sperava che non avrebbe tardato ad arrendersi, se il Generale si foise presentato dinanzi alle porte. Belifario dopo aver messo il suo campo nel posto pià vantaggioso, sece il giro della Piazza per confiderare da qual lato doveva attaccarla: Era posta sopra una coltina isolara . Il piede della quale era dirupato, ed impraticabile, e la fommità terminava in pianta forma: Lungi in tiro

ni , s' impadront di una parte dell'

di pietra forgevano tutto all' intor-Ginfliniano . no delle rupi della medefima al-An. 518. tezza; e tra questo rupi, e la eollina fcorreva un fiume profondo ... il quale non lasciava, se non un angusto passaggio dove gli antichi Romani avevano fabbricata una torre; sicchè non rimaneva altro ingresso, che per una porta dove i Goti avevano posta una forte guardia. Quantunque la Città non aveffe , ne mura, ne verun altra fortificazione, la fua fora fituazione la difendeva da tutto, fuori che dalla penuria e dalla fame . Finchè i Goti ebbero tanto di viveri , che bastavano a non morirsi di fame, non parlarono di arrenderfi, ed anche allora, che le loro provisioni furono tutte confumate; fi fostennero per alcuni giorni mangiando le pelli, e i cuoj ammollati nell'acque y Il loro Comandante Albila rinnomato pel suo valore, gli paseeva di vane speranze. In ultimo non fi arrefero fe non quando restava loro appena forza bastante per capitolare.

Ortible Al fiagello della guerra, che decarettia folava l'Italia fi aggiunfe quest'anlia no un orribile carestia. Non aven-Proc. Gordo potuto le terre effere seminate, (2.2.c. 20. mancò del tutto il frumento nella

Li-

DEL BASSO IMP. LXLV. 33 Liguria, nell' Emilia, nella Tolca Giultina, e nel Piceno; e la Dalmazia niano. fu in breve tempo elausta, e vota. An. 538. I popoli dell'Emilia si ritirarono 12.ep.28, della vicinanza del mare. Trova- 1. 16. rono quivi la stessa penuria, e si morivano di fame insieme con gli abitanti, de' quali accrescevano la miseria. Procopio dice, che perirono cinquanta mila uomini in questa fola Provincia , lo che fembra del tutto incredibile . Nelle vicinanze dell' Appennino fu fatto del pane di farina di ghianda, il quale cagionò delle malattie, per cui morirono molte persone. Non vedevansi che corpi scarni ed affilati de'quali la pelle livida era attaccata alle offa ; volti macilenti , magri, tinti di un nero di fumo, e simili a torce spente cochi minacciosi, e feroci, che uscivano suori della testa, e simili a quelli de' frenetici ; e de furiofi. I milerabili fe trovavano qualche cofa da cibarfi , empiendosene avidamente , fi morivano più presto ancora, che non sarebbero morti per la fame e ve ne furono, che scambievolmente si divorarono. Dazio, Vescovo di Milano, racconta che una donna B 5 ch'

34 FSTORIA ch' era al fervizio della fua Chiefa, miano : aveva mangiato il suo proprio fi-An. 538. gliuolo. Vicino a Rimini due donne erano rimale fole di tutto un villaggio, e dando alloggio a paflaggieri gli trucidavano mentre erano immersi nel sonno, e se ne cibavano. Avevano di già uccisi diciaffette uomini. Il decimo ottavo fi destò nell'atto ch'esse si avvici. navano al fuo letto, e dopo aver cavata loro di bocca la confessione di questi orribili misfatti, le trucidò: La campagna era tutta coperta ed ingombra di morti, le cui mani erano ancora attaccate all'erbe; e alle radici, che non avevano avuto forza di svellere : Ouesti cadaveri si rimanevano insepolti , rigettati perfino dagli uccelli di rapina, perche la fame ne aveva di già confumate tutte le carni. Caffiodoro ancora Prefetto del Pretorio, fece per sollievo de' popoli tutto quello che gli permetteva il votamento, e la penuria del pubblico erario . Poco tempo dipoi, prevedendo la caduta del Regno de Goti questo gran personaggio abbandonò la Corte alla quale avrebbe dovuto rinunziare dopo la morte di Amalasunta, e

> si ritirò vicino a Squillace sua pacria nel Castello di Viviers, dove

fondo un Monastero.

DEL BASSO IMP.L.XLV. 35

L'affedio di Milano continuava Giuff. con vigore. Belifario aveva spedito mano, in soccorso Martino, e Uliari alla Am 538. telta di un groffo corpo di truppe. Conti Questi due Offiziali arrivati alla ri nuazione par del l'o, una giornata lungi dal- dell'af-la Città, fi fermarono quivi lungo didio di tempo, cercando i mezzi di paffa proc.Gor. re il fiume. Mundila, che coman- 1 2. c.21. dava in Milano, inviò loro per De-Marc.Chr. Paolo, il quale avendo passato il Muralo, Po a nuoto, rappresento loro I ranzal. estremità, a cui era ridotta la Cit. Ital. 1.3. tà, l'importanza della Piazza, e il P. 385. difonore, che in loro ne ridonderebbe, fe la lasciassero prendere da' Goti . Fu rimandato Paolo con promessa di seguirlo senza indugio. Ritornato a Milano rianimo gli abitanti, e la guarnigione colla speranza di un pronto foccorfo. Nulladimeno Martino non fi dava alcuna fretta, e dopo aver perduti molti giorni ferifie a Belifario : Che le fue truppe spaventate dal gran numero de Gon, e de Borgognoni, raccolti d'intorno a Milano, ricujavano di passare a trittatio, richa-vano di passare il fiume; che Gio-vanni, e Giustino erano attualmente in Emilia con un grosso corpo di truppe; e ch'egli aveva bisogno di questo rinsorzo per pareggiare le forCintli\_ niano .

ze dell' inimico . Belifario spedì tosto i suoi ordini a Giovanni e a An. 538. Giustino; e questi rispotero. Ch' effi non ricevevano ordini da altri che da Narfite. Belifario, che aveva l'anima grande, ed incapace di facrificare al punto di onore il bene degli affari, scriffe a Narsete, Che tutte le truppe dell'Imperatore non formavano che un folo corpo ; che se i membri non operavano d'accordo, il corpo intiero farebbe in breve distrutto : che la conquista dell' Emilia, che non aveva Piazze forti, non era al presente di alcuna importanza; ma che Milano era uno de propugnacoli dell'Italia: ch'egliera troppo lontano, e non poteva spedir cold truppe, le quali dopo un lungo tragitto arriverebbero ftanche con cavalli fiacchi, ed affaticati; ed inetti a fervire; laddove Giovanni , e Giustino potevano in poco tempo unirfi a Martino; e a Uliavi; che queste forze riunite disperderebbero facilmente i nemici , e farebbero dipoi fenza oftacolo la conquifta dell' Emilia . Narfete fi arrele a queste ragioni, e fece partire i due Capitani . Giovanni, effendo andato a raccogliere barche fulle coffe della Liguria per fervirsene nel paffaggio del Po; cadde inferDEL BASSO IM.L XLV. 37

mo, e l'armata di foccorso restè Giusti.

Durante tutti quest'indugi , gli An. 538. affediati ftretti dalla careftia , erano An 519. ridotti a mangiare i cani, i topi, e gli animali men buoni a fervire facchegdi cibo agli uomini . I Barbari man- giamendarono a proporre a Mundila di ro di Mi. lasciar la vita falva a lui, e alla lano. fua guarnigione, fe voleffe cedere la Città Egli rispose, eh' era pronto ad accettare la condizione quando si volesse comprendere in essa gli abitanti... Non avendo voluto i. Goti acconsentire a questo, esorto la guarnigione a fare una fortita per morir con onore, se la fortuna non fecondava i loro sforzi, piuttofto che dare in balla del furore de' Barbari tanti Romani . I foldati Idegnati per una così disperata proposizione, mandarono a dire agl' inimici, che accertavano le loro offerte, ed aprirono de porte . I Goti, mantennero loro la parola ; ma gli fecero prigionieri con Mundila , e gli conduffero a Ravenna 4 Gli abitanti senza distinzione di età ne di condizione furono paffati a fil di Ipada Procopio dice , che ne perirono trecento mila; numero poco verifimile, non effendo allora. Milano tanto vafto quanto lo è al

pre-

presente ; quantunque si possa sup niano . porre , che si fossero dentro ad ef-Au. 539 fo ridotti gli abitanti delle montagne . Furono lasciate le donne a's Borgognoni in ricompensa de loro fervigj. Reparato; Prefetto del Pretorio, fratello del Papa Vigilio fu fatto a brani, e le sue membra furono gettate ai cani Cerventino che trovossi in Milano si falvo in Dalmazia, ded ando a recare all' Imperatore a quetta trifta novella Il Vescovo Dazio, il cui zelo per la Religione, e per l'Impero era stato cagione della rovina della fua Patria, ebbe egli pure la forte di salvarsi, e di ritirarsi a Costantinopolice La Città fu messa a sacco e quasi distrutta. I Goth ricevettero di accordo le altre Città , dove i Romani avevano guarnigione, e s' infignorireno di tutta ela Liguria ... Martino e Uliari coperti di vergogna tornarono ad unirfi a Belifario Mundila con trecento uomini aveva fatto fronte iper più di fei mesi ad un numerolo efercito, e la Città non fu prefa fe non ful principio dell' anno 539. Went spinere in the

Naulete Belifario era in marcia verso il richia-Piceno per aprire colà la campamato. Proc. Gut. gna coll' affedio di Ofimo, quando 1.2. c.22 ricevette la nuova della presa di Mi-

- 1° 2

DEL BASSO IMP. L. XLV. lano . Penetrato da un vivo! dolore, Gioffinon volle veder Uliari ; del qual' niano . era di già difgustato per cagione An. 53% della morte di Giovanni l'Armeno; Mar Chris e d'allora in poi non permite mai Zon. 1.21 più a quest Offiziale di comparire p. 68. in fua prefenza. L'imperatore informato di questa disgrazia, prese il partito di richiamare Narfete la cui discordia con Belisario, poteva rovinare gli affari d'Italia. Quando gli Eruli videro partir Narfete al qual' erano : grandemente affezionati, non vollerò più servire nell'armata Romana, e ad onta delle istanze e delle promesse di Belisario presero il cammino della Liguria. Riscontrarono quivi Uraja, al quale vendettero il loro bottino ; e promisero di non portar più in avvenire le armi contro i Goti. Ma non conservarono per lungo tempo la loro collera. Effendosi ritirati in Dalmazia, Vitale, che quivi comandava venne a capo di pacificarli . Lasciarono appresso di lui Vifando uno de' loro Capi colle fue truppe : e il rimanente ritorno a Costantinopoli sotto la condorta di

di Fanoteo.

Vitige rinferrato in Ravenna fi Vitige afpettava di vederfi in breve affe, implera diato. Il secces.

Alueth, e di Filemuth fucceffore

STORIA diato . Essendo troppo debole ; ne niano, ia potendo resister solo alle forze Ro-An. 539 mane, peníava a procacciarfi il foccorfo degli altri Barbari. Non confo de' fidava gran fatto nella lealtà di Teo-Lombardeberto, il quale aveva nel mededi , e de Perfiani. fimo tempo trattato co' Romani , e Proc. Got. co' Goti , Si rivolse pertanto & 1.2. 6.12. Lombardi, il cui Re cognominato Paul. Diac. Vacone, regnava gloriosamente do-1.1. c.21. po aver foggiogati gli Svevi . Viti-Valej.hift. Francis, ge gli spedi Ambasciatori , e gli offerse groffe somme di denaro per indurlo a venire in fuo foccorfo . Vacone era alleato dell' Imperatore, e questo tentativo riusci vano; Trovandosi il Re de' Goti estremamente imbrogliato , radunava spesso il suo Configlio per deliberare intorno a' mezzi , a' quali si poteva ricorrere . Dopo molte opinioni propofle , e combattute a vicenda , uno de' Signori rappresentò : Che i Romani non avevano rivolte le loro armi verso l'Occidente se non quando non furono più occupati contro i Perfiani : che foltanto merce quefta pace effi avevano distrutti i Vandali, debellati . Mauri , ed affaliti i Goti: che fe fi poteffe ottenere di far prender le armi al Re di Perfia questa diversione gli obbligherebbe a lasciare in quiete gli aliri popoli per por-

## DEL BASSO IMP. L. XLV. 41 tare tutte le forze lero contro quefto Giuffi.

terribile nemico. Questa proposizio- niano . ne fu applaudita. Si fecero partire An. 539. due Preti Liguri, a' quali fu promessa una ricompensa, se riuscivano in questo maneggio; e per avere maggior credito e stima appresfo di Cofroe, uno prese il titolo di Vescovo ; e l'altro faceva un

personaggio subalterno Attesa la disposizione, in cui si Dispositrovava Cofroe, non era difficile zioni di indurlo ad un'aperra rottura coll' Cofroe. Impero: Questo Principe politico, Peris geloso della potenza, che i Roma l. 2. c. 1, sii acquistavano in Occidente colla Idem conquista dell'Affrica, e dell'Italia, anecd. aveva iftigato Alamondaro a far Mare. nascere una qualche occasione di Chr. guerra . Due anni avanti questo Saraceno fempre pronto la finudare la spada, non ritrovando di che mantener le sue truppe in un Paese tanto arido, e sterile quant' era l' Arbia, era entrato nella Eufratefiana alla testa di quindici mila nomini . Ma Baza Comandante delle truppe Romane lo aveva colla fua defirezza, e con ricchi presenti indotto a ritirarfi . Ad iftigazione di Cofroe aveva mosso contesa ad Areta Capo delle Tribù Saracene del partito dei Romani, fotto colore, che Areta

niano.

Giuffin fi ufurpava la Sovranità fopra un gran tratto di paele . Era quello An. 539 una Strifcia , che fi stendeva dalla Palestina sino all' Eufrate per lo spazio di dieci giornate : e che chiamasi Strada, perchè era attraversata da una strada lastricata con pietre grandi. La terra arfa e bruciata dagli ardori del Sole non produceva quivi nè frutta nè biade ; ma folo alcuni erbaggi, dove fi mandavano a pafcer le greggie. Areta pretendeva, che questo terreno appartenesse all' Impero; e lo provava, e colla denominazione Latina, e colla testimonianza dei vecchi del paese. Alamondaro sosteneva, che coloro che facevano colà pascolar delle greggie, avevano sempre riconosciuto il suo dominio, pagando la gravezza del pascolo. Avvaloro le fue ragioni colla forza delle armi, e vinse Areta . L' Imperatore prevedendo le conseguenze , che aver poteva questa querela, inviò per terminarla il Patrizio Strategio fuo Tesoriero , distinto del pari per la fua prudenza, che per la fua nobiltà, e Summo vecchio Comandante delle truppe di Palestina, fratello di quel Giuliano, ch'era stato Ambasciatore in Etiopia . Questi due Deputati non erano niente meglio

DEL BASSO IMP. L. XLV. 041 d'accordo fra di loro di quello che Giulisi fossero i due Principi Saraceni . niano . Strategio configliava all' Imperatore An. 519. di cedere un terreno, sterile, e di niun valore, piuttosto che porgere un pretesto di guerra all' impazienza di Cofroe : e Summo per contrario scriveva alla Corte, che non potevafi fenza vergogna lasciar invadere una porzione di terreno tanto legittimamente posseduta. Profittò ancora delle conferenze, che aveva con Alamondaro per tentarlo con belle promesse, e gli diede a tal fine una lettera che diceva effere di Giustiniano. L'uso che di questa fece il Saraceno si fu di mandarla a Cofroe . Il Re di Perfia ne produceva delle altre che diceva effergli state date dagli Upni , che l' Imperatore follecitava a fare un' irruzione nella Persia. Da queste lettere, vere o supposte che si folfero . Cofroe socglieva vantaggio per tacciar Giustiniano di perfidia.

I Deputati di Vitige arrivati in Deputati Perfia fenza che fossero stati disco. di Viti. perti dalle guardie della frontiera , ge a Cole quali in tempo di pace non cre- proce devano di aver bisogno di molta Pers. vigilanza, furono presentati a Co- 1. 2. 6.2. froe. " Gran Re, gli differo, Vitige ci manda per trattare dinan-

STORIA , zi a Voi la vostra propria causa. Egli è quello, che vi parla per , la nostra bocca. Non si può egli dire , che voi abbandonate i vostri Stati , e tutta la terra all' ambizione di Giustiniano? Oue-, fto artifiziolo ulurpatore, che fi , beffa de' trattati , e de' giuramen-, ti , stende le sue pretensioni , fo-, pra tutti i Regni del mondo . Egli non ha per altro fatta con voi la pace, che per acquistar , forze, ed apparecchiarvi una nuo-,, va guerra. Egli ci trattava come , fuoi amici mentre foggiogava i " Vandali . Diventato più potente ha voltate le sue armi contro di , noi; e le drizzerà contro di voi, le viene a capo di distruggercie. Rompete una pace, che non è , men dannosa a voi di quello che o lo fia a noi medefimi : vedete , nelle nostre difgrazie l' immagine di quelle, da cui è minacciata , la Persia . Non isperate , che i , Romani poffano mai diventare , votiri amici . Voi potete difarmare le loro braccia , ma non , ispegnere giammai nel loro cuo-, re quel mortal odio, antico quann to il loro Impero : egli fi paleferà ogni volta che si crederanno , in grado di farvene provare gli effetti LAT AF

DEL BASSO IMP. L. XLV. 45
p. effetti . Noi tenghiamo al pre-Gioni.
p. (ente occupate le armi Romane, niano propro lafciate fuggir l'occafione . An. 539.
p. E' meglio metterfi in ficuro prepresendo l'inimico , ch'esporsi a
perder tutto aspettando di effere
p. da lui affaliti . p. Queste ragioni
crano avvalorate e sossenute nel
cuore di Cosroe dalla gelosia , che

concepita aveva contro Giustiniano, e perciò deliberò di ricominciare la

guerra

La ribellione degli Armeni contro Affari di Armenia.

l'Impero lo conferrao in questo Proc. difegno. Ecco quello che allora ac- Perf. cadeva in questo paese. Volendo l' 1.2. c. 3 Imperatore rimunerar Simeonete de' servigi, che prestati aveva ai Ro-mani nella guerra antecedente contro i Persiani, lo pose in possesso di alcuni villaggi di Armenia. I legittimi possessori, vedendosi spogliati, uccisero Simeonere, e se ne fuggirono in Persia. Giusiniano diede questi medesimi villaggi ad Amazaspo, nipote del morto, ed aggiunse a questo favore il governo dell' Armenia. Qualche tempo dopo, Acazio malvagissimo nomo, ma amato dall'Imperatore, accuso il Governatore d'intenderfela co' Perfiani per dare in loro potere Teodosiopoli, ed alcune altre Città.

Aven-

## STORIA

Avendogli l'Imperatore permeffoniano di prevenire questo tradimento, uccisie Amazaspo, ed ebbe la di lui Carica. Non la possedette lungo tempo; molti Armeni irritati, e furibondi per le sue crudeltà, e per le sue rapine, lo assassimo, e si risuggirono nella Fortezza di Fa-

ranga. Morte di Sitta , ch' era a Costantinopoli dopo la pace fatta co' Perfiani, fu Sitta. spedito in Armenia. Usò in prinia maniere piacevoli e dolci procurando di placare i ribelli, e di far ritornare nel paele quelli, che s'erano ritirati fulle terre de' Persiani . Ma siccome l'Imperatore, sedotto dalle calunnie d' Adolio figliuolo di Acazio, lo riprendeva della sua inazione, deliberò di combattere. Per diminuire il numero degl' inimici, tentò di trarne alcuni al partito de' Romani , Gli Apeziani, Nazione numerosa e potente, si lafciarono guadagnare, e promitero di accostarsi a lui, purchè egli si obbligasse in iscritto di conservare ad esti le loro terre, e tutto quello, che possedevano. Sitta inviò loro la fua promessa sottoscritta di sua mano, e marciò alla volta degl'inimici con tutte le fue truppe: Il

DEL BASSO IMP.LXLV. 47 Corriere smarri la via, ed un di- Giuni. staccamento dell' armata Romana, niano. che non era informato di questa An. 539. convenzione, riscontrò una partita di Apeziani; e gli tagliò a pezzi . Sitta medesimo, avendo sorpreso in una caverna un numero grande delle loro mogli, e del loro figliaoli gli fece trucidare fenza conoscerli . Queste ostilità irritarono gli Apeziani , i quali fi unirono agli altri popoli dell' Armenia. Siccome il Paese era tutto diviso da montagne e da precipizi , le due armate furong coffrette a combattere per partite in molti luoghi ad una volta. Sitta avendo veduto di là da una valle una truppa di Cavalieri Armeni, sen corse a loro alla testa di un piccolo squadrone, e passò la valle. Vedendo i nemici prender la fuga, si fermò per ripolarsi. Un Cavaliere Erulo, che ritornava dopo aver infeguiti i nemici, correndo a briglia fciolta, ruppe innavvedutamente la lancia di Sitta; e ficcome questo Generale fi aveva levato l'elmo per rinfrescarsi, fu riconofciuto dagl'inimici , i quali veggendolo così poco accompagnato; tornarono ad affalirlo. Sitta, fenz!

altre anni che la fua spada, volse indietro il suo cavallo per ripassare

Gistli- la valle; e mentre la traversava, inniano seguitto dagli Armeni con ardore,
fu raggiunto da Artabano l'Arsacide, il quale lo trafisse con un colpo di lancia. Così morì in un fatto oscuro d'armi questo gran Capitano; le cai imprese avrebbero
meritato un fine più illustre. Questi era Puomo meglio fatto della
persona del suo tempo, rivale di
Belisario in materia di valore, e

Perfidia di Buze-

di abilità. Fu spedito in di lui luogo Buzete. Arrivato presso al campo de' ribelli, promise loro il perdono, ed inviò i principali ad un abboccamento. Il più di loro non vollero per diffidenza e sospetto, andare a ritrovarlo. Ma Giovanni l' Arfacide, padre di Artabano, ed amico da lungo tempo di Buzete, fi portò appresso di lui con suo genero Basfacete, ed alcuni altri Signori. Si fermarono nel luogo, affegnato per la conferenza del giorno appresso. Nella notte, essendosi Bassacete avveduto, che l' armata Romana si disponeva a circondarli, ne diede avvilo a fuo fuocero pressandolo a metterfi in falvo con una follecita fuga. Persistendo Giovanni per un eccesso di fiducia nell'amicizia di

DEL BASSO IMP, LXLV. 40 Buzete in voler reftare Baffacete Giufifi talvà con gli altri innanzi che i niano . Romani gli avessero mesti in mez- An. 539. zo. Effendo Giovanni rimatto folo, fu uccifo per comando di Bu-

Questa perfidia fece conoscere agli Amba. Armeni, che non avevano a speraciata
degli re grazia alcuna; e non potendo da Armeni te foli reliftere alle forze dell'Impero a Cofroe. implorarono il foccorfo di Cofroe. Baffacete Capo dell' Ambafciata gli tornò a memoria l'alleanza de' Re di Armenia e de' Re di Persia. Gli rappresento ; " Che i Romani non avevano eleguita alcuna del-, le condizioni , delle quali erano convenuti coll' ultimo Arfacete, il quale aveva loro ceduto il Regno di Armenia : che Giustiniano che si dichiarava amico di Colroe, era in effetto il nemico di tutti i Re, e di tutte le na-, zioni : che gli Zanni , i Lazi loggiogati , la Città di Bosforo invala lopra gli Unni , l'Affrica , conquistata , l' Italia proffima ad efferio , erano prove della fua fmifurata ambizione ; ch'era ito a cercare all'ultimo confine del , Mondo gli Etiopi , e gli Omeriti per armarli contro de' Perfiani : che ne fuoi ingiusti pro-St.degl'Imp.T.23.

Giufiiniano : An. 539

, getti abbracciava tutto l' Univerfo. Che cofa aspettate voi , Signore aggiugneva egli? Perche lasciate voi perire tanti popoli, per effere voi medefimo in ultimo divorato? Vi riferbate voi , per provare la forte de' Vandali e de' Mauri? Non ha egli tenta-, to di corrompere Alamondaro & Non ha egli sollecitato gli Unni ad affaltare i vostri Stati? E vol. o folo, il più grande de Re offervate ferupolofamente una pace che più non fuffifte ? non è egli lo stesso che averla rotta il fare facitamente la guerra con perfide pratiche? Ordinate folape di marciare : effe non troveranno nemici. Tutte le forze-, Romané fono occupate in Occidente. L'Imperatore aveva due Generali , Sitta e Belifario : noi , vi abbiamo levato dinanzi Sitta; Belifario non è più al fervizio , di Giustiniano: stanco di obbedi-, re ad un ingiusto , e dispregevo-" le padrone procura di fare a fe medesimo una Sovranità in Ita-, lia ,. To spieghero nel progresfo quello, che dava occasione di parlar così di Belifario . Cofroe udi questo discorso con piacere; fece.

DEL BASSO IMP.L.XLV. ST

fece radunare i Signori, ne' quali Giuli-più confidava, per deliberare fopra niano. le istanze di Vitige , e degli Ar An 539. meni e le quali erano tanto conformi come se avessero operato di concerto. Fu risoluta la guerra per l'anno vegnente. I Romani non avevano ancora alcuna notizia, di que-

fti movimenti Giuffinia-In questo medefimo tempo com no proparve una Cometa, la quale si sten- cura di parve una Cometa, la quale il iten-deva da Oriente in Occidente . Si calmar Cofree fece vedere nel fegno del Sagitta- Proc. rio , e pareva , seguire il Sole ch' Perf. 1.2. era allora nel Capricorno . Aveva 6 4. 14 la figura di una lancia. Fu veduta per più di quaranta giorni ; ed il popolo non dubito, che questa non . ... fosse un annunzio della guerra, alla quale si seppe allora che Cosroe fi apparecchiava ... De" due Preti Liguri Deputati da Vitige, uno era morto in Persia, e l'altro, che colà rifiedeva, aveva rimandato l'interprete dell' Ambasciata a render conto al Re de' Goti . Questo interprete fu arrestato vicino a Costantinopoli da Giovanni , che comandava in Mesopotamia e gli palesò into il fegreto della negoziazione . Giustiniano spaventato cercò i mezzi di allontanar la procella Anastasio il cui zelo aveva

Sioffiniano: dn. 539. spenta quattro anni innanzi a Dara la ribellione di Giovanni Cottifti . era allora a Coffantinopoli. Avendo egli delle conofcenze in Pertia. Giustiniano gli diede una lettera da recare a Cofroe, Rapprelentava a questo Principe le conseguenze di una rottura ; gli metteva dinanzi agli occhi i fuoi giuramenti , e la divina vendetta , che non fi lafriava difarmare da frivoli pretelli atti al più ad ingannare gli uomini : Cofroe non rispole a questa lettera. e non permile nemmeno all'Inviato di ufeir dalla Perfia ....

Entra in manes. gio con Vitige . Proc. Cot. 1.2. 6. 22.

L' Imperatore credendo di aver bisogno di tutte le sue forze contro un così formidabile nemico, penfava a metter fine alla guerra in Occidente . Congedo i Deputati di Vitige , che tratteneva da due anni a Costantisopoli, e promise d'inviare ancor egli Deputati a Ravenna per trattar della pace. Belifario arrefts gl' Inviati de' Gori al loro ritorno in Italia, e non gli pole in libertà. fe non dopo ch'ebbe obbligato Vitige a sciogliere Pietro ed Atanatio. che Teodato aveva ricenuti prigionieri . Ritornati questi due negoziatori a Costantinopoli de farono dall' Imperatore rifarciti dal cattivi wattamenti, the avevano fofferti in BRZ

DEL BASSOIMP, LXLY. una schiavità di tre anni. Pietro Giusti. ebbe la Carica di Maeliro degli niano . Offizi, ed Atanalio fu eletto Pre- An. 539 fetto del Pretorio d' Italia.

Nel corfo di queste diverse pra- Assedio tiche, Belifario fi affrettava di com- di Fessupiere la conquista dell' Italia II le, e di fuo difegno era di attaccare Rayen Proc. na , ma per afficurarfi la schiena , Got /2 era d'uopo in prima impadronirs 23. di Fetfule, e di Ofimo Spedi Ci. Marc. priano, e Giustino a fare l'assedio di Fessule, e per impedire a Uraja, ch' era in Milano, di venire a loccorrere la Piazza, fece marciare verso il Po Martino, Giovanni il languinario, ed un altro Giovanni di soprannome Faga, cicè a dire, il mangiatore. Questi avevano er-dine di seguir Uraja per dietro, se non avevano, forze baltanti ad impedirgli il paffo, S'infignorirono di Tortona, la quale non era in alcuna parte fortificata, ed alloggiarono quivi le loro rruppe. Belilario alla testa di dodici mila uomini andò a metter l'affedio dinanzi ad Ofimo. Questa Città era posta sopra un' eminenza di afora , e difficile falita, dodici miglia lontano dal mare, e tre giornate, e mezzo da Raven. na. Vitige persuaso, che i Romani non avrebbero fatto alcun tentativo fopra

STORIA

niano .

fopra Ravenna, se non si fossero innanzi impadroniti di Osimo, ave-An. 539 va posto per guarnigione di questa Città il fiore delle fue foldatetche. Il Generale Romano arrivato piedi della collinal, ordinò a' fuoi foldati, che piantaffero quivi il loro campo. Mentre innalzavano le loro tende, i Goti veggendogli difparfi in varie partite, discoste una dall'altra per modo, che non potevano così di leggieri fcambievolmente soccorrers, lecero sul far della fera una sortita dalla parte dell'O. riente dove Belifario accompagnato folamente dalle truppe della fua guardia procurava di stabilirsi. Fu dato tofio di piglio alle armi , e l' inimico fu ributtato e rispinto fino alla metà della collina. I Goti fecero alto in questo loro sito , e tirando fopra i Romani con vantaggio, ne ammazzarono molti. La notte divise in combattimenti ... Una partita di Goti ufcita il giorno innanzi per andare a procacciar viveri helle campagne circoftanti, non effendo informata dell'arrivo de' Romani, ruorno questa notte. Alla vifta de' fuochi del campo nemico, alcuni ebbero l'audacia di passare per mezzo alla circonvallazione, che non era ancora condot-450

DEL BASSO IMP.L.XLV. 55

ta a termine, e giunfero felice-Giuffemente nella Città. Altri più timo manarofi andarono a nafoonderfi ne' bo (hi 130fchi , dove furono fcoperti il giorno appresso, e tagliati a pezzi.

La forza de baluardi, e la diffi. Olimo coltà degli approcci fecero perdere bioccata. a Belifario la speranza di prendere la Città per affalto. Si determino pertanto a fottometterla colla fime. Una prateria vicina alle mura diventava ogni giorno un campo di battaglia. Tosto che quivi arrivava una partita nemica per mieter l' erba, un corpo più numeroto di Romani accorreva per combatterla, e tagliava a pezzi i foraggiatori . I Goti sempre battuti immaginarono un artifizio: diltaccarono da loro carri le ruote infreme con gli affi; e quando videro i Romani falir la collina, le fecero rotolare fopra di loro con tutta quella rapidi à che dava ad esse il pendio. Ma i Romani ne scansarono l'incontro, e le ruote arrivarono nella pianura fenz'aver prodotto verun'altro effetto che la risata. I Barbari ricorfero ad un mezzo più semplice e più efficace; e questo si su di natcondere in alcune strade profonde de groffi distaccamenti de loro migliori soldati, e di non far ap-

- 16 Tans

Giustiniano . Au, 539.

parire nella prateria fe non un piccolo numero di falciatori . Tofto che questi erano azzuffati, i Goti uscivano dell'aguato, si avventavano fopra i Romani, uccidevano gli uni, e mettevano in fuga gli altri. I soldati del campo veggendo accorrere i Goti avvertivano in va-no colle grida i loro compagni; la lontananza e il romore dell'armi impedivano, che foffero uniti. L' antica disciplina Romana era allora per modo alterata dalla infingardaggine, e dalla ignoranza, che i trombetti avevano perduta quella varietà di arie militari, che diffinguevano i diversi comandi . Nonfapevano più fuonare altro che a battaglia; il segno della ritirata si dava colle grida; e nel tumulto di una battaglia, queste grida non era-no il più delle volte udite; lo che cagionava grandiffina contufione e talvolta ancora gravi, ed importanti perdite. Procopio configlio a Belifario d'impiegare la tromba di Cavalleria pel tegno della battaglia, e quella d'Infanteria per la ritirata. Questi due sucni non potevano confondersi, ne prendersi in iscambio; perche la tromba di Cavalleria era di un legno fottile ricoperto di cuojo, e dava un suono più for.

DEL BASSO IMP.C.XLV. forte, e gagliardo. Belifario fegul Giufti. questo configlio, ed informò le sue niano. truppe di questa mutazione, lo che

falvo in appresso molti soldati. facendogli oppurtunamente ritirare. Mancavano i viveri in Ofinio, puazioed i Goti volevano follecitar Viti- ne dell' ge a foccorrerli, ma era di mestie- assedio ri paffare per mezzo alle guardie di Ofi. de' Romani, e non si trovava alcu mo no che volesse mettersi in questo 1,2 c. 24. rischio. Ecco il mezzo, che immi. ginarono per agevolare il paffaggio. Avendo fcelto una notte ofcura mandarono alte grida da una parte della muraglia, come per un qualmani maravigliati penfarono , che Vitige arrivasse; e per non arrischiar nulla nelle tenebre, fi ftettero fermi ne' loro alloggiamenti, e portarono le loro forze principali alla parte, d'onde partivano le grida. I Goti intanto fecero uscire per la porta opposta i corrieri , che spedivano a Ravenna, dove arrivarono in capo a tre giorni. Vitige promife loro un pronto foccorlo; ma quefla fua promessa non su seguita da

alcun effetto Temeva ad un istesso tempo di effere infeguito da Martino, e da Giovanni, che gli avrebbero impedita la comunicazione di

Ginni. Ravenna; di avere a combattere niano. Belifario, e di mancar di viveri an 539 nel Piceno, dove non poteva ritto varne, perchè tutto il Paele era fiato posto a facco; ne farne venir d'altronde, perchè i Romani erano padroni del mare, e del Castello di Ancona. Il suo corrieri incarii.

€.

patroni del mare, e del Caftello di Ancona. I fuoi corrieri incaricati di vane speranze, ebbero la ventura di rientrare in Ofimol senza effere scoperti dagl'inimici. Belifario avvistato da fuor difertori, uso in avvenire maggior vigilanza per togliere agli affediati ogni corrilpondenza con Vitige.

In questo mezzo Cipriano e E di Fef-Giustino avevano formato l'assedio fule . di Fessule; ma la difficoltà di appreffarvifi rendeva l'attacco impraticabile. I Goti facevano frequenti fortite; amando meglio d'esporsival pericolo de' combattimenti , che attendere la carestia, e la penuria. Da principio i vantaggi furono pari da ambe le parti, ma in fine i Romani restatono superiori e e rennero l'inimico rinferrato dentro alla Piazza. Gli affediati fecero fapere a Vitige chi erano ridotti ad unl'estrema carestia, e che non potevano fostenersi lungo tempo: Vitige foedi tollo ordine a Uraja di paffare il Pò, afficurandolo ch' egli -6 3 ftefDEL BASSO IMP, L, XLV.

Reffo partiva con tutte le sue trup- Giulipe per marciare infieme al foccor- niano. fo di Fessule. Uraja passò il fiu-An. 539. me, e venne ad accampare folo nove miglia discosto dal campo di Martino; ma nè gli unt; nè gli altri fi davano fretta di combattere : i Romani credevano di aver fatto abbastanza arrestando Uraja; e queiti pensava che se rimaneva vinto, gli affari de' Goti erano rovinati senza avervi più rimedio, perchè non avrebbe potuto più unirsi

a Vitige. Le due armate si tenevano scam. Spediziobievolmente in soggezione, e sareb- ne di bero forse restate lungo tempo in questa posizione, se non fosse topravvenuto un terzo nemico, che Ritirata non a spettavano . Teodeberto, alleato d'ambi i partiti, ma ugual Froc Got: mente infedele a tutti e due , ve- 1. 3. c.35, dendo i Goti indeboliti, formò il Murc. dilegno d' impad onirsi egli dell' Chi Jorn. Italia . Questo Principe, il più po- juccest. tente de' Re Francesi , oltre alla Avent. Francia Settentrionale possedeva an Greg cora la Turingia, una parte della Tur.hift. Saffonia, e tutta la Svevia abitata allora dagli Alemanni, Paísò le Alpi alla testa di cento mila uomini. Aveva poca Cavalleria, e i fuoi fanti non aveyano altre armi fuori

Giustiniano . An. 539.

che una spada, uno scudo, ed una scure di un ferro groffissimo, e tagliente da ambe le parti cortifiimo. Questa scure chiamavasi Francisca. La loro maniera di combattere era di appressarsi agl'inimici, di lanciare la loro Francisca per rompere gli scudi, ed affaltar poi a gran colpi di spada. I Goti udendo la marcia di Teodeberto loro alleato non dubitarono, che non venisse inloro foccorlo: speravano di sterminare in breve quanti Romani vi erano in Italia. Il Monarca Franci cefe fi guardo dal trargli d'inganno subito sul principio: doveva paffare il Pò, e la guarnigione di Pavia poteva chiudergli il paffo. Ma fu. bito che i Francesi surono sul ponte di Pavia si dichiararono, trucidando, e gettando nel fiume le mogli , e i figliuoli de' Goti , tratti colà dalla curiofità . Gli Scrittori Francesi hanno incolpato di questa barbarie gli Alemanni, i quali effeado ancora Idolatri, immolarono, dicon eglino, quette innocenti alle loro divinità per farfele propizie nel principio della loro impresa. Ma Procopio, che non era lungi di là, non fa questa distinzione: la Nazione Francese era ancora barbara a quel tempo; e questi popoli fe-

DEL BASSO IMP.E.XLV. oci non avevano bisogno di effere Giulliiftigati, e mossi dalla superstizione niano a commettere omicidi. Profeguiro. An 519. no la loro marcia oltre il Po verso

il campo di Uraja. Al loro avvicinamento i Goti tutti lieti, e giulivi ascirono incontro à loro; ma quando videro ; ch' erano ricevuti sass . a colpi di feure, fi diedero alla fuga con tale e tanto spavento, che traversarono in folla il campo de' Romani, e corfero senza fermarsi infino a Ravenna I Romani maravigliati, e come storditi per que-Ro improviso disordine, non fi-pofero in grado di arrestare questi suggitivi e rinvenuti che turono dal loro frordimento, credettero, che il grande efercito ; che vedevano da lungi fosse quello di Belifario , che veniva a ragginguerli dopo aver disfatti i Goti. Dacche Uraja era accambato dinanzi a loro e se ne stavano rinchiusi dentro a loro trincieramenti, ficche non avevano alcuna notizia di quello ch' era avvenuto di la dal Po, e Teodeberto marciava con un estrema celerità. Prefero adunque le armi ; led ufci. rono del campo per andare ad unirfi a Belitario. Non riconobbero il loro errore, se non quando non era

## STORIA

Giuli- mento. La loro resistenza non fu niano . lunga ; oppressi da una moltitudine An. 539. st grande, se ne fuggirono in Tofcana, d'onde fecero sapere a Belisario la loro sconfitta, e il pericolo, in cui egli medefimo fi tro-

cefi .

Richata : Questa incursione de' Francesi non de Fran fu che una violenta, ma pastaggiera procella. Il vincitore invece d' inviarfi direttamente a Ravenna, fi trattenne nel dare il guafto alla Liguria, e all' Emilia. Pofe a facco la Cutà di Genova. Aveva ritrovato) abbondanti provisioni ne' due campi ; ma furono presto consumate . Effendo tutto il paele rovinato, i Francesi null'altro più ritrovarono per cibarfi , che la carne de' buoi. di cui erano ripieni i pascoli, e per bevanda che le sole acque del Pò: lo che cagionò loro mortali diffenterie. Il terzo de' foldati era già morto di fame, e di malattia, quando Teodeberto ricevette una lettera di Belisario, il quale per non irritare l'alterigia di questo giovane Principe, gli rinfacciava con dolcezza di aver posti in dimenticanza i giuramenti co'quali s' era obbligato ai Romani: gli faceva intendere, che l'Imperatore non era talmente sfornito di forze, che non

DEL BASSOIMP.L.XLV. . 6: non pott ffe ancora ributtare un' in Gint cfulto ; e lo efortava a non esporsi niano . a pericolo di perdere gli Stati, che An. 539. legittimamente possedeva, per meritare il titolo di usurpatore. Quefta lettera fece certamente minor impressione sull'animo ardente . ed impetacio di questo giovane Principe, che non ne fece la careftia, e il timore di una ribellione delle fue truppe a Effe mormoravano altamente che si lasciassero perir di fame in un paese deserto, dove la terra d'altro non era più coperta che di ceneri e di cadaveri . Teôdeberto adunque prese il partito di ripaffar le Alpi con una prontezza pari a quella con cui era venuto?

Dopo la ritirata de' Francesi, mento Martino, e Giovanni riordinarono icoper--le loro truppe, e ritornarono nel to loro primo posto. I Goti rinferrati Proc.Got. ein Ofimo, non effendo informati dell'irruzione de' Francesi, attendevano ogni giorno con impazienza il foccorfo promesso da Virige. In ultimo deliberarono di spedirgli un altro corriere per reiterare le loro istanze . Ma la vigilanza de Belifario aveva chiusi toro tutti i passi. Videro un foldato dell'armata Romana, ch' era di guardia in un pofio per simpedire agli abitanti di and i

64 STORIA

venir a mieter l'erba, Effendo foniano. lo, alcuni abitanti si arrischiarono An. 539 di appreffarfi a lui, e gli promifero con giuramento una fomma confiderabile di denaro fe voteffe pre-Rare un lervigio agli affediati . 11 foldato, che aveva nome Burcenzio. Besso di nazione, accetto le loro offerte , s'incarico di una lettera per Vitige, e mantenne la fua parola .. Vitige gliene diede un'altra, colla quale fi fculava per l'incurfione de' Francesi ; prometteva di nuovo che fi farebbe in breve portato ad Ofimo, ed efortava i soldari della guarnigione a corrispondere alle speranze di tutta la Nazione . la cui falvezza dipendeva dal loro coraggio . Ricompensò liberalmente il corrière, il qual' efsendo ritornato al campo de' Remani addusse per cagione della sua affenza, ch'effendoli ammalato era restato in una Chiesa vicina per ottenere da Dio la sua guarigione, fecondo una divozione comune ed ordinaria a que' tempi . 11 giorno appresso, essendo ritornato al suo posto consegnò la lettera di Vitige. Il ritardo del foccorfo gli fece fare un secondo viaggio . Si scriveva al Re, che non fi poteva refistere più che cinque giorni . Nuove promesse ifpi-

DEL BASSO IMP. I. XLV. 6 ifpirareno ancora alla guarnigione Giuli, nuove speranze. Belifario informa-niano a to dell'estremità, a cui la Città An. 539.

era ridotta, si maravigliava, che faper la cagione di una così oftina-ta costanza; e diede ordine che fosse preso alcuno degli abitanti, e condotto dinanzi a lui . Valeriano si addesso l'esecuzione di questo comando; ed impiego uno Sclavone agile, e robusto, che aveva nelle sue truppe. Era uno stratagemma ordinario negli Sclavoni, che abitavano alle rive del Danubio, di appiattarfi come serpenti, quando sopra una rupe, quando fra cespugli, e l'erba, ed avventarsi di la tutto in un tratto sopra un nemico, che portavano nel loro campo . Questi pose in opera la stessa astuzia. e riusci. Il soldato Goto, che trasporto nella tenda di Valeriano scoperfe la perfidia di Burcenzio. Questo sciagurato su convinto colla sua propria confessione; e Belisario ne lascio la punizione a suoi compagni, i quali lo arfero vivo alla vi-Ita della Città .

Belifario intraprese di vincere col. Combatla sete un' ostinazione, che resiste davanti va agli orrori della carestia. Non Osmo, vi era in Osmo, che un solo poz-Prac.Gar.

20: 1.2. 627.

STORIA

Giuli- zo, il quale baftar non poteva si niano bisogni degli abitanti . Ma fuori An. 539 delle mura a un tiro di pietra fcorreva ful pendio della collina picciolo ruscello, l'acqua del quale si portava in un serbatojo coperto di un murato. Belifario fece avanzare tutte le sue truppe, come se avesse voluto dare un affalto generale, e quando vide, tutto il contorno delle mura guernito di soldati, e di abitanti apparecchiati alla difesa, distaccò cinque lavoratori i quali forniti degli stromenti a demolire una fabbrica, s'inviarono verso il serbatojo coperti da molti scudi. Una scarica di pietre, e di dardi non potè impedir, loro di arrivare . Mentre si sforzavano di distruggere la fontana, i Goti che si vedevano perduti, se restavano privi di questo ajuto, fecero una fortita sopra i lavoratori. I Romani accorfero per difendergli, e la zuffa diventò furiosa, ed atroce. Il vantaggio del luogo favoriva i Goti; i Romani elposti a' loro dardi cadevano in numero grande, e nessun'altra cosa gli riteneva in un posto tanto pericoloso, se non la presenza del Generale , il quale esponendo se stesso gli animava colle fue parole, e co' fuoi fguardi . Poce

DEL BASSOIMP. L. XLV. 67 Poco manco, che vi perdeffe la Ginnio vita. Una freccia andava a ferirlo niano: fenza ch' egli la vedeffe venire, An. 559. quando uno delle fue guardie, per nomé Umgar, oppose il suo bracrefto florpiato .. Il combattimento durò dal levare del Sole fino al mezzodi con un estremo surore. Sette Armeni delle truppe di Narfete e di Arazio fi diffinfero per la loro agilità e pel loro ardimento. In ulumo i Goti si ritirarono, ed i lavoratori tornarono a raggiugnere l'armata fenz'aver potuto in sì lungo tempo distaccare ad onta di tutti i loro sforzi una fola pietra dell'edifizio ; tanta folidità fapevano dare gli antichi alle opere loro. Non avendo Belifario potuto di-firuggere la fontana, ne corruppe. l'acque facendovi gettar della calce, de' cadaveri, e dell'erbe venefiche. Restava folo agli abitanti l'acqua del loro pozzo, ch'era loro distribuita a mifura . Ma fi fo-Henevano ancora colla (peranza del foccorfo. Belifario dal canto fuo , lafciando gli atracchi, non attende-va altrove la riulcita della fua imprefa, che dalla fua vigilanza nel cultodire i paffi.

Qingi- La guarnigione di Fessule ridotta niano agli estremi aveva già capitolato An. 539 Cipriano, e Giustino dopo aver Fessule, lasciate alcune truppe in questa ed Ofimo Piazza, vennero ad unirfi all'eferfi arren- cito davanti Ofimo, conducendo fedono.

co i principali prigionieri . Belifario fece appressar questi alle mura per fargli vedere agli affediati, che efortava nel medefimo tempo ad arrendersi . 1.a carestia più persuafiva ancora che non erano le fue parole, figi di vincere l'oftinatezza degli abitanti . Ma domandarono la libertà di ritirarfi a Ravenna con tutto quello, che loro apparteneval Belifario era in dubbio, fe dovesse mandare a Vitige tanti bravi guerrieri, e fortificare con un così valido e potente foccorlo una città. che doveva in breve attaccare . I foldati gli facevano istanza, perchè non accordaffe agli affediati la permissione di portar via le loro ricchezze; gli mostravano le loro ferite, e gridavano, che le fpoglie de' Barbari erano loro dovute; che questo era il prezzo del loro sangue, e la legittima ricompensa delle loro fatiche . Da un'altra parte egli aveva fretta di partire per prevenire l'unione de Franceli con Vitige ; imperciocchè dicevasi, ch'

DEL BASSO IMP. L. XLV. 69
erano di già in marcia per portarii Giust.
a Ravenna Infine i Romani firet niano
ti dalla congiuntura, e i Goti dalla An. 539.
careftia, convennero, che gli affediati conferverebbero la metà de'
loro effetti. Fatta che fu la divitione, i Romani prefero possesso di
Osimo dopo sei mesi di affedio, ed
4. Goti furono airuolati nell' armata
di Bellitario.

Pareva, che per metter fine alla Belifario guerra, altro più non rimanesse a marcia fare, che prender Ravenna; dove a Ravenna Vitige se ne stava rinchiuso. Beli proc. Gos sario risolvente di assediarla. Fece Lu c.28. andare innanzi Magno con ordine di marciare lungo il Po , per fermare: i convogli che difcendevano giù pel fiume : Vitale arrivato poco innanzi da Dalmazia faceva lo steffo full'altra riva . Ogni cofa riusciva a Belisario ; ed avrebbesi detto, che il fiume medefimo feco lui se la intendeva, I Goti avevano caricate di frumento molte barche, che conducevano a Ravenna i Efsendo le acque del Porcalate tutto in un tracto, diedero tempo ai Romani di arrivare ; e d' impadronirsi del convoglio. Subito dopo il fiume ingrossò, e ripiglio d'ordinario fuo corfo La perdita di questo frumento incomodò molto Ravenna,

la quale cominciava a mançar di niano viveri effendo i Romani padroni del Golfo Adriatico Lanta (12)

ta de'

Imbafcia- I Re- Francest, i quali non avevano perduto il defiderio di sten-Francesi, dere e dilatare la loro potenza ole de' Ro. tre le Alpi, udendo il pericolo, in mani a cui, fi trovava Vitige, penfarono Vitige . che questa fosse l'occasione favo revole per indurlo a cedere una parte de' fuoi Stati colla speranza di falvare il rimanente. Mardarono a Ravenna ad offerire foccorfo al Re de Goti a condizione di divider feco la Sovranità dell' Italia Belifario informato di questo fatto. invid dal, canto fuo Deputati per indur Vitige ad entrare in negoziazione coll'Imperatore, Il Capo dell' Ambasciata eral quel medesimo Teodosio, Maggiordomo di Belisario , ed amante di Antonina , che ho di già fatto conofcere. I Deputati Francesi ebbero i primi udienna : Senza parlace delle recensi ostilità di Teodeberto, vantarono il vivo interesse, e la premura che i loro padroni avevano per la conservazione : del Regno de' Goti:. Cinquecento mila womini Mavevano di già , dicevan eglino , puffate le Alpi e marciavano colla feure alla mano per tagliare a pezzital primo in-

### DEL BASSO IMP.L.XLV. 70

incontro l' armata Romana . Se i Giuffi-Goti fi univano a' Francesi, non v' niano .. era più scampo per i Romani. Se An. 539. per contrario i Goti si univano a' Romani, i Francesi avevano forze, che loro sopravanzavano, per opprimere gli uni , e gli aliri. Non vi d menticate, aggiugnevano, che i Romani portano net cuore un odio irreconciliabile contro tutte l'altre Nazioni . Noi ci uniremo con voi per conservare l'Italia, e stabiliremo in esa d'accordo la forma del Go: verno, che a voi sembrera la migliore : sta a voi ad eleggere , se amate meglio perire co' Romani, o regnare con effo noi . Presero in appresso a parlare gl'inviati di Belifario. ., Quando fosse vero, dissero , eglino , che i Francesi venissero , in tanto numero , quanto effi dicono per mettervi timore, e spavento, la guerra presente vi ha anche di troppo infegnato , che il numero cede al valore ; e fe. , abbilognasse molriplicare i solda-, ti , la Francia armata tutta quanta alla è , ne fomministrerebbe ,, ella tanti , quanti l'Impero , di , cui non pareggia più che la de-, cima parte ? Noi fiamo, al loro dire , i nemici naturali di tutte n le Nazioni straniere : e come , han72 V.D.S.T.ORIATIO n hanno i Francesi trattati i Tu-

, ringi e i Borgognoni ? Com: An. 539. , hanno ultimamente trattato voi medefimi? Io chiederci loro vo-, lentieri , qual Dio chiameranno

, in testimonio della loro fedeltà ", nell'offervare i giuramenti . Non " avevan eglino giurata con voi un' , alleanza, quando hanno trucidate le " voltre mogli , e i voltri figliuoli ful , Ponte di Pavia; quando hanno taglia-, te a pezzi le voltre truppe,che fien-, devano loro le braccia come a

,, loro amici ; quando con un fac-,, cheggiamento , e una strage ge-, nerale vi han confusi con noi . , de'quali erano parimente gli alleati?

Questa Nazione non ne conolcen fi " foorda de' trattati appena che gii ha giurati, ovvero non fe ne ricorda , che per rovinare più ficuramente , quelli , a cui ha fatto lafeiare

, ogni difesa con una finta pace . " Anche adeffo, non fi fon eglino dimenticari dell'alleanza fatta con , voi e confermata con giuramenri,la

, qui forza fuffifte tutta , e dura , ancora? Ve ne chiedono una nuòva, e vogliono farvela comprare

olla perdita di quello, che pos-" sedere. Fuggite questi perfidi amici : nemici leoperti laranno

n meno pericolofi. Vi fart più fap cile

### DEL BASSO IMP.L.XLV. 23

, cile ributtarli , unendovi a noi , Giuffi-, che falvare dalla loro infaziabile niano: " avidità quello , che vi avrete ri- An. 539 " fervato nella divisione , che vi

propongono.

Vitige dopo aver lungo tempo Vinge deliberato co' principali Signori del entra la la Nazione s' induse infine a tratcoll' imtare coll'Imperatore. Furono recate peratore. dall'una e dall' altra parte diverfe propofizioni di accomodamento Nel corlo di questa negoziazione Belifario non diminul punto della sua vigilanza nel custodire i passi. Diede ordine a Vitale d' Impadronirsi delle piazze della Venezia, e ad Ildigero di paffare il Po per strignere sempre più Ravenna. A-vendo saputo, che vi restava ancora una quantità grande di frumento, corruppe con denaro degli abitanti, che appiccarono il funco a' magazzini, Fu sospettato, che Matafunta, moglie di Vitige, aveffe favorito questo tradimento, ed altri credettero, che l'incendio foffe stato cagionato dal fuoco del Cielo. Queste due opinioni inquietavano del pari Virige, il quale conchiudeva da ciò, che non vi era per lui ficurezza per alcuna parte, e che aveva per nemici o Sc.degl'Imp,T.23. D

STORIA

la propria fua moglie , o Dio medefimo es esta diam-secular niano .

An- 539. I Goti dell'Alpi Cozie G arrendo-Romani .

I Goti avevano molte Castella nelle Alpi Cozie, che sono oggidi parte del Piemonte, Il Generale Romano informato, che pensavano di arrendersi , spedi colà Tominafo , uno de' fuoi Offiziali per ricevergli ad accordo. Infatti non fu quelli prima arrivato che Sigili ; il quale aveva il comando supremo fopra le guarnigioni del paele, fi arrefe a lui , ed induffe gli altri Contandanti a seguire il suo esempio / Uraja marciava allora in foccorio di Ravenna alla testa di quattro mila nomini, che aveva irani da queste Castella, I suoi foldati udendo quello, che accadeva dietro a loro, e temendo per le loro famiglie lo costrinsero a tornarsene indietro. Egli adunque così fece, ed affediò Tommalo, e Sigili Giovanni , e Martino , che non erano lontani, accorfero in ajuto, prefero d'affalto molte Castella, di cui fecero gli abitanti prigionieri. Queili erano per la moggior parte le mogli, e i figlinoli de' foldati di Uraja, i quali per trargli di fehia-viti abbandonarono il loro Generale , e passarono dal canto de Romani. Uraja non potendo fare alcuDEL BASSO IMP. L. XLV.

cuna impresa, si ritiro in Ligaria. Giusti-Intele quivi indi a poco, ch' era niano : vano il pensare a soccorrere Ra. An. 539. venna. Giustiniano deliberato di ri- Giustichiamar le sue truppe di Occidente niano per opporte a Cotroe, aveva in accorda viati a Virige due Senatori, Domni- a vista co, e Maisimino, con commissione di conchiudere la pace a queste condizioni: Che Vitige confervareb-be il titolo di Re, e la meta de fuoi tefori, tutto il Paese oltre il Po, é che cederebbe all'Imperatore tutto il rimanente delle sue ricchezze', e dell' Italia. Egli non trattava così favorevolmente il Re de' Goti, se non perchè ignorava l'estremità, a cui era questo Principe ridotto. I Goti veggendo, che non si chiedeva loro fe non quello, che avevano perduto, e ch'erano vicini a perdere il resto, erano disposti ad accettare queste proposizioni. Ma Belisario vide con estremo dispia-cere, che se gli rapiva l'onore di compiere una vittoria, che aveva in mano, e di condur Vitige prigioniero a Costantinopoli. Siccome i Goti, fidando più nella sua pa-rola, che in quella dell'Impetatore, eligevano, che fottofcrivesse questo trattato, egli non volle farlo, adducendo per ragione, che non ne

Siuftiniano An. 539-

aveva ricevuto 1' ordine : lo che inspirò loro tanta diffidenza, e fospetto, che fu rotta ogni negoziazione. Questo gran Capitano, benchè di una irreprensibile virtà aveva appresso di se degli Offiziali male intenzionati, i quali null'altro cercavano, che di censurare la fua condotta: i principali tra questi erano Bessa, Narsete, e suo fratello Arazio, Giovanni il languinario che s'era portato al campo dopo la ricirata di Uraja, ed Atanafio Prefetto del Pretorio arrivato poco prima da Costantinopoli . Facevano costoro correr voce; che Belifario fi opponeva alla pace, perchè tramava tacitamente una qualche imprela contro gl' interessi dell' Imperatore . Il Generale avvisato di questi calunniosi discorsi, delibero di acconfestire al Trattato; ma prevedendo, che quelle medefime perfone, che lo costrignevano allora a fottofcrivere una pace così vanraggiofa, rispetto alle congiunture, farebbero di poi i primi ad accufarlo di non averne sconfigliato l' Imperatore, informandolo dello flato, a cui erano ridotti gl' inimici prese una saggia precauzione. A-vendo satti radunare tutti gli Offiziali in presenza dei due Deputati

DEL BASSO IMP.L.XLV. 77
dell' Imperatore: ,, Voi fapete, dif. Giuffi,, fe loro , quali fono le condizioni niano ,
 udite con allegrezza da Vitige , An. 533, scialciuno di voi apertamente lo
 idica: Se vi è tra voi alcuno ,
 jo che non creda impossibile di fortometter tutta l'Italia , e di di, truggere interamente la potenza
 ide Goti , dica coraggiolamente
 jo quello che penfa. Io attendo dal.
 ja vostra bocca quello , che de-

,, cider debbo sopra i nostri veri , interessi, affinche non m' impu-, interessi, affinche non m' impu-, tate un giorno le confeguenze , del partiro, che voi medesimi , preso avrete. Sarebbe strano il , tacere quando il male più non , avesse rimedio ,, Parlato ch'egli ebbe così, dichiararono tutti che la pace era necessaria; e che non potevano portar più innanzi le loro imprese contro gl'inimici. Belisario

volle che dessero il loro parere in iscritto, assinche non potessero di

poi ritrattarlo.

La fortuna del Generale Roma I Gott no, o piuttofto la gran riputazione, la coroche s'era acquiftata preffo gl'ini na a Bemici medefimi, refe inuttili tutti liario, questi preliminari, e conduste Proc. Gen. la cosa a quel punto, che aveva 2008. 12.

D 3 chi,

STORIA

Giufti-

chi , e disanimati dalle disgrazie niano . che andavano congiunte alla perfo-An. 539. na di Vitige , efitavano ancora di arrendersi all'Imperatore per timore di effere strascinati suori dell'Italia, e trasportati a Costantinopoli . Avendo i principali di loro infieme consultato deliberarono unanimamente di offrir la corona a Belifario Lo fecero segretamente sollecitare a prendere il titolo di Re e gli promisero di riconoscerlo, e di sostenerlo a tutto loro potere : ma l' usurpazione , e la perfidia erano troppo contrarie al carattere di questo grand uomo ; il quale portava profondamente impresso nel cuore il giuramento di fedeltà , che prestato aveva a Giustiniano. Nondimeno per rivolgere questa benevolenza de' Goti in vantaggio del suo padrone, finse di essere allettato dalla propefizione. Vitige non ofando contradire al defiderio della Nazione , si fece violenza a segno di approvare un'elezione, che lo difonorava, e di unire perfino le sue istanze a quelle de' Signori, afficurando il Generale Romano ch' egli sarebbe il primo a prestargli omaggio. Allora Belifario avendo di nuovo radunati i fuoi Offiziali domando loro le accordavano che

DEL BASSOIMP.L.XLV. fosse una grande; e memorabile im- Giustipresa far prigionieri tutti i Goti niano . insieme con Vitige senza snudare An. 539 la spada , e restituire all'Impero tutta l'Italia. Gridarono tutti, che non poteva avvenire cofa più fortunata di questa, e lo pregarono di mettere ad effetto questo nobile disegno , se stava in suo potere il riuscirvi. Belisario fa dire incontanente a Vitige, e ai Signori, ch'è prento a dare orecchio alle loroproposizioni . Questi siretti già dalla carestia, che sempre più si faceva sentire, mandano nuovi Depurati per trattare con Belifario, e trar da lui una promessa, che non permetterà che fia fatto alcun male a quelli della Nazione, e che si dichiarera Rede Goti, e dell' Italia. Dovevano dopo condurlo a Ravenna colla fua armata Belisario si obbligò con giuramento alla prima di queste due condizioni : e per la seconda rispose, che non voleva far nulla fopra questo articolo, se non in presenza di Vitige, e de' Signori.

1 Deputati perfuali, che non folentra in fe d'uopo presiarlo ad accettare una Ravencorona, credettero adempiuta la lo proc. Got,
ro commissione, e lo pregarono di L. 2. 29.
portarsi seco loro a Ravenna, Que-Mar Bhr.
sta pratica era condotta con somma Mare.

U 4

ie-

5-1-1

1

Giustiniano . An. 539.

segretezza, e Belisario per non ritrovare alcun oftacolo all'adempimento della parola, che data aveva di trattare i Gori come i fuoi amici, e suoi sudditi, allontanò gli Offiziali, che conosceva poco dispofti ad obbedirgli. Gl'inviò colle loro truppe in diversi Distretti dell' Emilia col pretesto, che non poteva più fargli suffistere nel campo. Per condur seco in Ravenna l'abbondanza, e la gioja, fece partir la fua flotta carica di viveri, e le diede ordine di portarfi nel porto di questa Città In appresso, accompagnato da Deputati si pose in marcia col suo esercito, Il suo ingresio fu piuttosto quello di un Re, che ritorna nella sua Capitale dopo una lunga affenza, che quello di un vincitore, in una Città conquistata. Aveva espressamente comanda. to alle sue truppe; ché non sfoderaffero la spada, e trascalsero gli abitanti come loro fratelli. I Goti: tante volte testimoni del valore de's foldati di Belifario e gli confideravano come una specie di ammirazione. Ma le donne, che fulla relazione de' vinti s'erano sempre figurate i Romani come uomini di Araordinaria Attura, ed invincibili per la loro moltitudine veggendoli

DEL BASSO IMP. LXLV. per contrario afsai più piccioli , e Giuffin minor numero che non erano i niano:

Goti, infultavano i loro mariti, e. An. 539.

gli chiamavano vili, e codardi.

Belifario fi afficurò della persona Tutti i di Vitige, ma lo trattò con onore arrendo-I Goti che abitavano di quà dal no a Po ebbero la libertà di ritirarsi al. Belisa. le loro abitazioni . Ne uscirono rio. molti di Ravenna : sicche non si aveva a temere di nulla per parte loro, nè fuori della Città, essendo il paese coperto di guarnigioni Romane, ne dentro alla Città, essendo quivi i Romani in egual numero che i Goti . Belifario s'impadroni di poi delle ricchezze del Palazzo. che riferbava all'Imperatore . Fedele alla sua promessa, nulla tolse a particolari , e non permise che fosse fatto loro alcun danno : Le guarnigioni delle Piazze forti avendo inteso, che Ravenna e Vitige erano in poter de Romani, mandarono ad afficurar Belifario della loro obbedienza. Treviso, e le altre Città del Veneziano fi arrefero, Giovanni, e Martino avevano di già conquistata tutta l' Emilia ; nè altro restava a' Goti che Cesena; di cui Belifario s'impadroni neil'

istesso tempo ch' entro in Ravenna. Tutti i Comandanti di queste Piaz-D. 5

ze fi portarono fulla fua parola ap-Ciuftiprelso di lui Ildibado fu il folo . niano . An: 539. che mostrò diffidenza . Questi era un Offiziale di gran considerazione, che comandava in Verona . Egli era nipote di Tendi Re de Visigoti. Siccome i fuoi figliuoli erano in poter di Belifario che gli aveva trovati in Ravenna, fece afficurare il Generale Romano della fua fommissione, ma non giudico bene di ulcir di Verona Così termino il quinto anno della guerra de' Goti ... Per non interrompere quello che riguarda Vitige, riporterò qui ciò: che avvenne in Italia fino al ritor-

Le istanze, che i Goti facevano Uraja ri- a Belifario ; di accettar la corona ; getta la p. 68

Proc. Perf. 1. 2. 6. 6.

non potevano effere tanto fegrete . Proc.Gos. che non arrivassero a notizia degli 1. 2. 630 invidiofi, che questo grand' uomo Mar.Chr. aveva d'intorno. Scriffero di ciò all' Imperatore come di un iniqua trama. Una fimile calunnia aveva di già trovato adito nello spirito dell'Imperatore dopo la conquista dell' Affrica . Egli richismò Belifa. rio fotto pretelto d'impiegarlo contro i Persani; e gli diede fin d'allora il titolo di Comandante degli

no di Belifario a Costantinopoli . benche questi fatti s'appartengono a' primi men dell'anno feguente

efer-

DEL BASSOIMP. L.XLV. 3:

eserciti di Oriente. Buzete su inca Ginni. ricato del comando delle truppe fi- niano. no al ritorno di Belifario Beffa . Giovanni il fanguinario, e gli altri Generali ebbero ordine di restare in Italia , e Costanziano di passare dalla Dalmazia a Ravenna, I Goti. che desideravano ardentemente di aver Belifario per Re, punto non fi sbigottirono da prima per questa novella . Non potevano perfuadersi , che questo Generale vo lesse preferire all'onor di un diadema quello di una sterile fedeltà Ma quando videro, che si apparecchiava a partire, i principali di loro fi portarono a Pavia ded offerirono a Uraja di riconoscerlo per Re . lo lodo il vostro disegno , " rispose loro Uraja; voi avete bi-" sogno di un Re capace di conti-, nuare la guerra, fe non avete si , poco cuore, che vogliate vivere "fchiavi de Romani Ma Uraja , non è quegli , che dovete eleggere lo fono nipote di Vitige , io farei dispregiato dagl' inimici com' erede delle fue difgrazie , e; detestato da' miei compatriotti, , come usurpatore della sua coro-, na Scegliete Ildibado : Voi co-, noscete il suo valore; è nipote del Re de Visigni, le cui forze D 6

possono sollevare le nostre spe-Giufti. , ranze , ed arreftare la noftra caniano An. 539. duta . ..

Ildibado . Re offre invallo la coro-

Questo parere su approvato da tutti. Vanno a cercare Ildibado a Verona e lo proclamano Re a Pana a Be. via . Ma Belisario regnava in effetto fopra i cuori. Non fu prima Ildibado fregiato della porpora, che propose di deporla, e consigliò di fare nuovi tentativi appresso Belifario Furono pertanto Tpediti Deputativa Ravenna, i quali posero n opera i motivi, che credevano i più validi e forti Accufavano il Generale di aver mancato di parola : Voi siete , gli dicevano , il di-fensore di Giustiniano , e volete estere ; Juo schiavo. Vergognosa modestia, che antepone la servitudal Regno ... Colui, che ha vinti i Goti, & egli adunque incapace di governarli? Ildibado è nostro Re; ma egli vi viconosce per suo. E pronto a prestar-vi amaggio, e a deporre la sua Corona a vostri piedi . Belisario, che fapeva far cole grandi senza pompa, ed apparato, perchè le faceva, fenza sforzo, replicò in due parole: Io sono suddito di Giustiniano ..

ne ne lo scorderò giammai.

Pochi giorni dipoi parti per Coconduce flantinopoli, accompagnato da quat-

DEL BASSOIMP. L. XLV, vo de fuoi più bravi e fedeli Luo- Giuffigotenenti, Ildigero, Valeriano, niano. Martino, ed Erodiano : Tratporta va quivi Vitige e Matafunta co' loro figliuoli, i tesori de' Re Goti, molti de' principali Signori , e i Froc Gos. figliuoli d'Ildibado . L'Imperatore 1 3 c. 1. gli vide con allegrezza, e gli trat. Marc. to con onore . Vitige fu fregiato Jorn. de de titoli di Conte de di Patrizio : reb. Get. Gli furono affegnate delle terre 6. 60. verso i confini della Persia; e mo- dem ri due anni dopo . La sua vedova ce tift. sposò Germano, come vedremo in Mije Lib. appresso. Giustiniano fece esporre Marius nel suo Palazzo i tesori de Goti ma non permile che fossero intro. Hift. & dotti a vederli fe non i Senatori vita escludendone il popolo. La sua va- Vigilanità su allora fassirenata da una timida politica. Temeya di far troppo onore a Belifario; e per questa ragione non gli concesse di entrare in trionto, ficcome fatto aveva al fuo ritorno dalla conquista dell' Affrica. Ma la gelofia del Principe esaltava maggiormente il Generale: e l'ammirazione de' popoli gli restiruiva con usura quello, che il fuo padrone invidiava alla fua gloria. Non fi parlava d'altro che di Belifario : con due conquiste superiori ad ogni speranza oscurava la fama

nopoli . regnijue-

Giufti-

fama de' più famoli Capitani dell' antica Roma . Egli aveva deposti niano . An. 539. dal Trono, e condotti a Costanti-nopoli i successori di Genserico, e di Teodorico, i due più gran Re de' Barbari; aveva tolte ai Vandali, e ai Goti le spoglie de' Romani , e restituita all'Impero nello spazio di sei anni la metà della terra, e del mare Belifario non poteva uscire dalla sua casa senza trarsi dietro una folla di popolo, il quale non si stancava di rimirarlo. Scortato da questa moltitudine e feguito da una truppa di Goti, di Mauri, e di Vandali, che recavano ad oncre di effere i Iuoi prigionieri, pare va che tutti i passi che faceva in Costantinopoli , fossero la marcia di un trionfo . Il suo bell' aspetto, la nobiltà delle sue fattezze, e la fua vantaggiofa statura lo facevano distinguere da ogni altro mentr' egli accessibile, e familiare con tutti quelli, che a lui fi approssimavano, amava di confondersi con esto loro , e di sottrarsi alla pubblica ammirazione.

Elogio di Tutto era eroico in Belifario, e Belifario. il fuo valore non gli acquistava niente più di stima di quello, che la sua bontà, la sua umanità, e la fua generofità eli conciliassero di

## DEL BASSO IMP. L. XLV. 87

amore da' foldati, e da' popoli, e Giuffiperfino dagl'inimici . Egli era il niano . padre de' luoi foldati . Non conten- An. 539. to di fargli guarire delle loro ferite, gli consolava colle sue liberalità . Nessun'azione di valore restava fenza ricompensa: La perdita di un cavallo, di un armatura era tosto compensata dal Generale; nè egli fuppliva a queste liberalità colle rapine, e col faccheggiamento neffuna cofa rafficurava maggiormente gli Agricoltori quanto la presenza di Belisario. Noi siamo le lo-ro guardie, diceva egli, un armata è fatta per proteggere le campagne, non per devastarle. La marcia delle fue truppe non vi cagionò mai alcun danno; aveva fomma attenzione di non guaftare le biade, e non permetteva, che i fuoi foldati raccogliessero le frutta. Anzi che aggravare i contadini di contribuzioni, la fua vicinanza gli arricchiva; e faceva comprare le loro derrate a quel prezzo che valevano. Era egli medesimo un esempio di giustizia, di moderazione, e di continenza. Casto quanto il primo degli Scipioni, non amo mai altra donna che la fua benche Antonina non fi piccaffe per nulla di fedeltà. Di tante belle prigioniere, che caddero nelle

### SE TORIA

Giuli- nelle sue mani, non ne volle mai, niano, vedere alcuna, anzi che mettere la An. 339 loro virtù alla prova. Un lume financiale in muli alla

curo del pari che rapido in tutti gli affari , gli mostrava sempre il partito migliore nelle più equivoche . e dubbiole congiunture . Ardito con faviezza, fapeva opportunamente usare celerità, e lentezza Fermo. e pieno di fiducia nelle sventure . diffidava unicamente della prosperità : ed allora era quando più se ne stava la guardia per dubbio di abbandonarsi ad un eccesso di un imprudente allegrezza ... Niuno vide mi Belifario rifcaldato dal vino . Sempre feguito dalla vittoria in Affrica, e in Italia comparve più grande ancora ritornato a Costantinopoli. I suoi titoli, le sue ricchezze, il numerolo correggio delle sue guardie lo avrebbero reso terribile. fe la sua virtù non avesse posto un freno al fuò potere. Ogni cofa obbediva a' funi ordini ; ma egli obbediva alle leggi della Religione, e dello Stato, L'Imperatore fu fortunato di avere in lui un suddito fedele: fe Belifario avesse intraprefo di usurpare l'Impero, avrebbe forse ricrovato in Giustiniano men di refistenza, che in Gelimero, e Vitige.

In

DEL BA SSO IMP. L. XLV: 80 Intanto che Belisario compiva la Giusticonquistà dell'Italia, l'Illiria e la Biano Grecia erano messe a sacco da Bar. An. 539. bari ; e i Mauri contendevano a' Incursio-Romani il possesso della Numidia . ne degli Calluc, che comandava in Illiria, Unni. disfece in prima i Gepidi, e su Proc. dipoi fatto prigioniero, ed uccifo 1.2. c. 4. in una gran battaglia , di cui non Marc. fi fa veruna particolare circoftanza. Chr. Un' incursione degli Unni fu ancora Jorn. più funesta all' Impero . Fu messa ogni cosa a sangue e a suoco dal Golfo Adriatico infino a' contorni di Costantinopoli . Presero trentadue Gastella in Illiria . L'antica Città di Potidea, detta Caffandria, dacchè Caffandro Re di Macedonia l' aveva rifabbricata, chiudeva l' ingreffo della Penisola di Palleno .. Gli Unni che fino allora si contentavano di scorrere le campagne senza fermarfi nell'attacco delle Città, la presero d'assalto. Penetrarono nella Penisola, e senza incontrar refistenza se ne tornarono nel loro Paese con un ricco bottino, e con: cento venti mila prigionieri . L' allettamento della preda fece loro: paffare anche il Danubio . Avendo sforzata la muraglia, che copriva: la Chersoneso di Tracia, trucidarono o traffero in ischiavitù tutti gli:

OF TESTORIA

abitatori : Alcuni distaccamenti di niano , questi Barbari passarono l' Ellespon-An. 539 to , ed andarono a predare le coste dell'Afia. Ricornarono per la terza volta ( faccheggiarono l' Illiria , e) la Teffaglia , es inoltrarono fino alle Termopile, il cui passaggio era chiulo da un Cafiello e da una muraglia difesa da contadini armati, i quali gli ributtarono. Ma avendo scoperto un cammino tra le montagne; entrarono nell'Acaja, e non l'abbandonarono fe non dopo aver desolato etutto il paese infino all' istmo di Corinto . .

Giuffinia- Allora fu che per arrestare queno restau ste scorrerie Giustiniano fasciò di ra le cit. Castella la ripa del Danubio dalla tà rovi-Pannonia infino alla sua foce, Tutnate das re le antiche Città lungo il fiume Barbari risorfero dalle loro rovine, La Dar-Proc. Addif. dania, la Macedonia, la Teffaglia, 6. 4. l'Epiro videro forgere per ogni parte un numero sì grande di Fortezze, che se le torri, e le muraglie formassero da se sole la sicurezza di un Paese, queste Provincie non avrebbero sofferto più infulti per molti secoli . Fortifico di

nuovo il passo delle Termopile; e vi pose una guarnigione di due mila uomini, Per l'addietro questa gola non era guardata se non da

TEL BASSO IMP. L. XLV. 91 contadini, che prendevano tumul-Giuffituariamente le armi, alla nuova di niano, una incursione di Barbari . L'Im- An. 539: peratore fece murare tutte le firade, che traversavano le vicine montagne ; erano numerose , e tanto larghe, che poteva passarvi un carro. Quindi Procopio si maraviglia, che l'armata di Serfe, la quale fu arrestata in questo luogo per moltigiorni, non aveffe scoperto che un folo angusto sentiero : ma questiluoghi avevano potuto mutare aspetto dopo il tempo di Serse. Un'altro conduceva alle Termopile tra Eraclea e Miropoli ; Giustiniano ne turò l'ingresso con una grossa muraglia e rialzò le fortificazioni di queste due Città . Providde alla sicurezza dell' Acaja in caso che i Barbari veniffero a sforzare il paffaggio . I tremuoti , la lunghezza del tempo, e la negligenza avevano quafi distrutto Corinto, Atene, Platea e le Piazze della Beozia : le quali furono ridotte in istato di difesa . 11 restauramento delle Città del Peloponneso avrebbe ricercato molto tempo, e molta spesa, e quindi l'Imperatore fi contentò di chiuder l'istmo con un bastione fiancheggiato da molte torri, e difeso da una forte guarnigione . Procopio naGiuiliniano.. An. 535

nomina fopra a quattrocento Città o Castella fabbricate, o restaurate nell'Illiria, e nella Grecia, e prelso a dugento nella sola Provincia di Tracia . La lunga muraglia fabbricata da Anastasio , e che stendendosi dal Ponto Eusino sino alla Propontide serviva di chiusura a' luoghi, ch' erano d'intorno a Costantinopoli da dodici in tredici leghe lungi dalla Città, cadeva in rovina, e le case di diporto, piene di preziofi arredi e di tutti gli ornamenti del luffo, e della opulenza, erano esposte alle ruberie e al saccheggiamento de' Barbari. L'Imperatore riparò le brecce, e rialzò le mura di Selimbria rinchiusa dentro a questo vasto recinto. Redesto era un porto comodo, e di un facile ingresso sulla Propontide; ma essendo una Piazza aperta, il timore de' Barbari ne aveva allontanati i Mercanti . Fu fortificata, e diventò un sicuro ricetto per i Navigatori . Il muro, che chiudeva il Chersoneso fu rifatto affai più alto, e più forte che non era innanzi. Fu fasciato di un largo, e profundo fosso; e ne fu commessa la difesa ad una numerosa guarnigione. Le Città di questa Penisola furono messe in grado di refistere a nuove incurfioni ,

DEL BASSO IMP. L. XI.V. 93 fioni . Tutte le Piazze della costa Giulidi Tracia ful mare Egeo, quelle niano. della Provincia di Emo, e di Ro. An 519 dope; in parte distrutte, o dagli anni o dalle incursioni degli Unni . e degli Sclavoni furono restaurate, e fortificate. Sarebbe stata cola più ficura rendere l'Impero terribile a' Barbari rimettendo in vigore l'antica disciplina; ma Giustiniano non conofeeva altra grandezza che la spesa ; ignorava che la forza di uno Stato rifiede nel cuore de' fuoi abitatori più che ne' baluardi ; che in un tempo di decadenza è di mestieri rimettere i fentimenti, e i costumi piuttosto che le Fortezze, e le muraglie sempre troppo deboli, quando difese non sono dall'amore del Principe, e della Patria.

L' Affrica fi ripofava fotto il dol- Salomoce, e giusto governo di Germano, ne spediquando Giustiniano richiamo questo to in Principe, per rimandare cola Sa- Affrica . lomone con nuove truppe coman- Vand. date da Rufino, e Leonzio fratelli, 1.2. c.19. e da Giovanni figliuolo di Sifinniolo. Salomone arrivato a Cartagine, Marc. trovando il partito di Stoza affatto Chr. Hif. distrutto, attese a quello, che con-Misc. cerneva il buon ordine, e la sicu- Anast. rezza della conquista. Mantenne la hist. p.62 disciplina nelle truppe, di cui rese

Theoph.

com.

OA STORIA

completo il numero con reclute Giufti-Allontanò coloro, che gli erano niano . An. 539. torpetti, inviando gli uni a Coltan-tinopoli, e gli altri in Italia, dove Belifario gli riteneva. Bandi dall' Affrica quello, che restava di Vandali, e non vi lasciò alcuna delle loro donne . Cinse di mura tutte le Città, ed afficurò ancora più la tranquillità del paese colla sua vi-gilanza nel far osservare le leggi L'Affrica fi scordava delle sue passate calamità . e vedeva rinascere la fertilità e l'opulenza.

Spedizio. lomone contro i Mauri .

Tre anni avanti Salomone aveva ne di Sa- inutilmente tentato d'infignorirsi del monte Auralo, di cui Yabda era rimasto padrone. Intraprese una seconda volta di sloggiare di la i Mauri, e fece andare innanzi Gontari uno delle fue guardie alla testa di un grosso corpo di truppe. Esdel fiume Abiga, accampò vicino a Biga Ciua celebre un tempo ma allora deferta. Questo guerriero più valorofo che prudente, arrischiò una battaglia, e fu rotto e disfatto Era afsediato nel luo camtere il campo tre leghe lontano da lui. Non seppe si tosto il pericolo. in cui era Gontari, che fece mar-CIR-

DE L'BASSO IMP.L. XLV. 95 ciare in suo soccorso una parte del- Giulile sue rruppe con ordine di assalire niano: i nemici e di unirsi a Gontari, Ma An. 519. l'impresa fu trovata impossibile. L' Abiga ufcendo dal monte Aurafo fi divideva in infiniti canali fatti da' Numidi per innaffiare le loro terre; ficche erano padroni dell'acque di questo fiume, di cui chiudevano e dischiudevano i canali a voglia loro. Avendo i Mauri inondati tutti

vano refo l'accesso impraticabile . A questa nuova Salomone accorfe con tutte le sue truppe : i Barbari non offante il vantaggio della loro polizione non li attefero, e fi ritirarono a piè del monte Auraso. Il Generale Romano gl'infegul; e gli sconfilse in un fanguinoso combattimento. Gli uni se ne suggirono nel la Mauritania, e gli altri in numero di venti mila fi rinferrarono con

i contorni del loro campo, ne ave-

va poco tempo innanzi fabbricata sul pendio della montagna . Salomone diede il guafto a contorni di Tamugado, e dopo aver ridotto in cenere le frutta, e le biade, mar-

Yabda in una Fortezza chiamata Zerbulo, che questo Principe ave

ciò per attaccar Zerbulo Yabda temendo di essere affamato in questo posto, vi aveva lasciata una guar-

ni-

STORIA

Ginftiniano . An. 539.

nigione, e si era ritirato sulla sommità di un monte in un luogo detto Tumar, tra dirupi e precipizi. Salomone dopo aver attaccato Zerbulo per tre giorni, deliberò di lasciare questa impresa, che andava in lungo, ed ando a cercar Yabda. Egli pensava che dopo che avesse sforzato questo Principe nel suo ritiro, sarebbe venuto di leggieri a capo di fottomettere la Fortezza. Mentre si apparecchiava a levare l'affedio, e la guarnigione, che aveva perduti tutti i fuoi Offiziali uccisi a colpi di frecce sulle mura, profittò dell'oscurità della notte per fuggirsene senza saputa de' Romani. Allo fpuntare del giorno, mettendosi questi in marcia stupirono non, veggendo comparire alcuno fulle mura ; ed 'avendo mandato a fare il giro della Piazza, trovarono una delle porte aperte, e il Forte abbandonato. Dopo averla faccheggiata, vi lasciarono guarnigione, e marciarono verso la sommità del monte.

Yabda storzato nel fuo ritiro .

Proc. Vand, 1.

Quando furono alla vista di Tumar, dove Yabda fe ne stava accampato in un luogo inaccessibile, presero posto tra le rupi, e ficitettero quivi parecchi giorni fenza po-ter salire all'inimico, ne tirarlo 2. 6. 20.

DEL BASSO IMPLIXIV. 37
battaglia . Quello che maggiormen-Giuffite gli incomodava, fi era il far ar. niano
rivare viveri fino al campo, e par-Ani 532ricolarmente la mancanza di acqua

ticolarmente la mancanza di acqua. Salomone custodiva egli medesimo quella, che avevano feco recata, e non ne distribuiva più che un bicchiere al giorno ad ogni foldato : Non fi udiva in ogni parte altro che mormorazioni contro il Generale. Egli gti aveva, dicevano eglino, condotti sopra le nuvole per far-gli perire di sete smunti, e disseccati, quanto quell'aride rupi, che null'altro lovo offerivano che il fepolcro. Salomone, benchè procuraffe di fostenere il loro coraggio era in un estremo imbarazzo ? quando una felice temerità gli procurò quel successo, che attendere non poteva dalla prudenza. Un basso Offiziale per nome Gezone sia per disfida, sia per disperazione. intraprefe di falir tolo all'inimico. Era seguito in qualche distanza da molti de suoi compagni, che ammiravano la fua arditezza. Tre Mauri che guardavano quel postocorfero a lui, ma feparatamente, effendo il fentiero troppo angusto, nè potendo lasciargli marciar di fronte, Gli uccise uno dopo l'altro." Quelli, che lo seguiravano, fatti St.degl'Imp.T.23. E ardiGiuftipiano . Au. 539.

arditi, e coraggiosi da questo succeffo, si avventano verso l'inimico. A questo spettacolo tutta l'armata, lenza aspettare il comando vi senza offervare ordine alcuno accorre con grandiffime grida. Si fanno animo, frajntano gli uni gli altri, e fi arrampicano fopra quelle rupi. I due fratelli Rufino, e Leonzio arrivati lassu i primi portano dapperiutto il terrore e la morte I Mauri fuggono e cadeno rotolando più per le balze ne' precipizi . Yabda , quantunque ferito nella coscia da un colpo di giavellotto, ebbe la fortuna di falvarfi, e guadagno la Mauritania . I Romani per togliere à Mauri il ricetto del monte Auralo fabbricarono colà molti forti , ne quali-pofero guarnigione

Salomone padrone detla e della prima Maurita. nia .

Tra i precipizi di questa montagna forgeva un dirupo, che chiamavasi la rupe di Geminiano. Ave-Numidia, vafi fopra di questa fabbricata una torre piccoliffima invero, ma che per cagione del fito dove era posta diventava un ficuro ricovero. Yabda aveva quivi rinferrate le fue mogli, e i fuci tefori fotto la guardia di un veccnio Offiziale, di cui conosceva la fedeltà . I Romani vi sitando tutti gli andirivieni della montagna, scopersero un sentiero the state of the

DEL BASSO IMP, LXLV. che gli guidava a' piedi di quetta Giuertorre. Uno di loro fi arrischio per niano. millanteria di salire ad essa, e servi An 539. da .prima di rifo, e di beffe alle donne, che fi facevano vedere in cima della torre . Il vecchio Comandante guardandolo tramezzo ai merli lo invitava-motteggiandolo a raddoppiare i suoi sforzi. Il soldato punto da questi insulti si adoperò tanto colle mani, e co'piedi, che li avvicino così dappresso, che potè scagliarfi fino ai merli, e troncare il capo al Comandante con un colpo di sciabla. I suoi compagni fatti arditi dal suo esempio si sollevano scambievolmente, ed arrivano all' alto della torre. Rapifcono le donne, e il danaro, che fu dal Generale impiegato per rifabbricare le mura di molte Città. Avendo i Mauri abbandonata la Numidia, Salomone entrò nella prima, Mauritania, di cui Stefe era la capitale, e la fece tributaria. Restava a' Mauri la sola seconda Mauritania : Mastiga Re della Nazione, la posfedeva tutta intiera eccetto che Cesarea, di cui erasi impadronito Belisario. Ne' quattro anni che vennero appresso a questa spedizione, Salomone lasciò godere agli Affricani delle dolcezze della pace ; e E 2

STORIA

mentre il fuoco della guerra firusana, geva l'Afia, e l'Italia, l'Affrica.

Allo 532 era divenuta, mercè la moderazione di questo saggio Governatore, la più felice contrada dell'Impero.

# のなんなんなんなんなんな

# SOMMARIO

#### DEL QUARANTESIMO-SESTO LIBRO.

Cofroe marcia in Sinia . Presa do Sura. Finia delcezza di Cafree. Castiva con losta de Romani . Gierapoli fi ricampra dal faccheg. giamento Presa di Berez I Romani non vogliono ricomperare la Siria. Cofroe fa grazia agli abitanti di Berea- Antiochia affediata. Attacco delle mura. I Perfiani s' impadroni scono della Cit... id . La viducono in cenere . Condizoni di pace accettate dai Romani . Cofros a Seleucia , e a Dafnea . Ad Apamea . Perfidia di Cofroe . Paffa l' Eufrate . Vano tentativo fopra Edela. Generofi. tà di quelli di Edessa resa inutile dall' avarizia di Buzete . Vano stracco di Dara. Nueva Antiochia

1011

DEL-BASSO IMP.L.XLV. 101 chia fabbricata in Perfia . Reflaurazione di Antiochia . I Gott ricomineiano la guerra in Italia . Vessazioni di Alessandro Logoteto. Successi, e morte d' Ildibado . Eranico e Totila Re de Goti . Verona presa e ripresa. Totila anima le sue truppe . Battaglia de Faenza'. Battaglia di Mucella'. I Lazi chiamano Cofroe . I Perfia. ni rispinti davanti Petra. Presa di Petra. Belifario a Dara Bot. taglia vicino a Nisibe. Presa di Sifaurana . Perfidia di Areta . Malvagità di Antonina. Difgra. nia di Giovanni di Coppadocia . Carattere de suoi successori . Con solato abolito . Conquista di Toti. la . Cartivi sucressi de' Romani . Distruzione della flotta di Mossimino . Napoli fi arrende a Toni la . Umanità di Totila . Azione di una giusta severità. Terza spe dizione di Cofroe . Belifario ri. torna in Oriente Belifario ingan. na Cofroe: Cofroe ritorna in Per. sia. Tremuoto, e pestilenza a Costantinopoli . Malattia di Giufiiniano . Marrino succede a Belisario . Sconfitta de Romani . Morte di Salomone in Affrica . Cattiva condotta de Nipoti di Sa tomone. Adrumeio preso e ripre. E 3

#### STORIA

fo, Morte di Stoza, e di Giocami figliaclo di Sifinniclo Perfidia di Gontari. Morte di Areobindo. Condotta di Artabano con Gontari. Morte di Gontari, e tranquillità refittuita all' Affrica. Progresso di Totila.

L valore, e la saggia condotta Qiuftidi Belifario restituita avevano nizno . An. 540. all' Impero l' Italia , e di tutte le conquiste del gran Teodorico null' Cofroe altro restava al nuovo Re de' Goti marcia in Siria . che Verona , e Pavia . Giustiniano Proc. Perf. 1.2. tanto impaziente, per finire quanto e.5. Idem pronto ad intraprendere , cedette Ædif.1.2 troppo presto che la guerra fosse e. 50. terminata; lasciò la cura dell' Italia Marc. a Generali incapaci, di confervarla, Chr. Evag. 1.4. ne ad altro più pensò, che a dic.14 Jorn fendersi dalla procella , ch'era in Allemani fine scoppiata dalla parte della Per-Succell. Bibl. Or. fia. Dopo aver perduto l' anno ans.a.p.405. tecedente in negoziazioni fenza fare aleun apparecchio di guerra, attendeva ancera il ritorno di Anastatio fuo Deputato, e la risposta di Cofroe, quando intefe che questo Principe metteva a fuoco, e a fangue ogni cofa nella Siria. Cofroe invece di seguire la via ordinaria traversando la Mesopotamia, aveva passato l' Entrate riunito al Tigri

DEL ASSO IMP. L. XLVI. 103 al di sotto di Ctesisonte; e risalen- Giustido lungo questo ultimo fiume, che niano. aveva alla sua destra , si trovò in An. 540 pochi giorni dirimpetto a Cercusa, o Circefa oggidi Kerkifie, l'ultima Piazza, che i Romani possedevano in Mesopotamia seguendo il corso dell' Eufrate . L'angolo, che formava l' Abora scaricandosi in questo gran fiume, era chiufo da una muraglia; e la Città posta sul con-Auente poteva arrestar lungo tempo un esercito. Cosroe giudicò bene di passare l'Eufrate per farne l'aifedio, e leguendo lempre le rive del fiume arrivò in tre giorni davanti a Zenobia. Questa Piazza di poco conto fabbricata in un terreno sterile, e quasi disabitato non valeva il tempo che si sarebbe impiegato per elpugnaria ; intimò agli abitanti la resa ; e non avendo essi voluto cedere alla sua intimazione, paísò oltre : 1 3 &

Dopo tre altre marce arrivo alle Presa di porte di Sura fituata alle fponde Sura. dell' Eufrate. Era questa una Citra di poca importanza ; e per acquistar credito alle sue armi, tentò di prenderla di primo attacco. Le sue truppe montarono all' affalto, e furono ributtate con perdita. Ma effendo stato l' Armeno Arsace, che E 4

Ginffimiano.

comandava la guarnigione, uccifo fulla muraglia, la fua morte fece An. 540. perdere il coraggio agli abitanti, i quali subito la notte vegnente deliberarono di capitolare, ed inviarono il loro Vescovo a Cosroe. Il Prelato feguito da molti fehiavi portavano pane, vino, e del falvaggiume, andò a gettarsi a' piedi del-Re, e lo scongiurò di perdonare ad una miserabile ed infelice Città ugualmente disprezzata da Romani, e da' Persiani. Io vi prefento, gli disse, le sue maggiori ricchezze: gli abitanti son pronti a darsi pel luro riscatto quanto possiedono. Cofroe per intimorire con terribile esempio tutta la Siria, era deliberato di sterminare gli assediati, ma dissimulò la sua collera. trattò il Vescovo con bontà, accetto i suoi presenti , e gli fece sperare, che gli avrebbe accordata la fua domanda, tosto ch' egli avesse. udito il parere del suo Consiglio intorno al rifcatto; ch' efiger doveva . Lo fece al fuo ritorno accompagnare da una truppa de' suoi migliori foldati come per onorare la sua persona. Gli abitanti vedendo ritornare il loro Prelato con una fcorta, la quale non dimostrava che amicizia, ed allegrezza, aprirono le

DEL BASSO IMP. L XLVI. 1050 le loro porte per riceverlo . Effen- Giulife for perfiant trattenuti di fuori, niano fille dosi i Persiani trattenuti di fuori, niano si separato di Luci con gran di An. 542. mostrazioni di rispetto. Ma quando si volle chiuder di nuovo le porte, lo impedirono, geitando nelli apertura una groffa pietra, o un pezzo di legno fecondo l' ordine fegreto, Mentre gli abitanti e i Persano da Costro Mentre gli abitanti e i Persani fanno ssorzi contrari gli uni per levare, gli altri per tener fermo l' offacolo, sopraggiunse il Re con tutte le sue soldateice, sforzò l'ingresso, saccheggiò le case, passò a fil di spada una parte degli abitanti, fece l'altra prigioniera, appiccò il fuoco alla Città, e la distruffe fino dalle fondamenta. Allora congedò l' Ambasciatore che aveva infino allora trattenuto : Va adera, gli diffe, al tuo padrone, che hai lafciaro Cofroe figliuolo di Cabado fulle rovine di Sura. Giufiniano riedificò dipoi questa Cità, la quale suffise ancora al presente fotto il nome , che alfora por-

Cofroe possedeva l'arte di occul. Finta tare la barbarie, e gli altri suoi di Cost. Vizi con ingannevoli apparenze: Il roc. Proc. suo volto, i suoi cochi, il suo con. Persilaz tegno secondavano a maraviglia la 6.5.9.

E'5 fal-

STORIA falsità dell'anima sua. Nel sacco di Giufti. queste sventurata Città vidde una niano . An. 540. donna di condizione strascinata con furore da un foldato, infieme con un fanciallo, ch'ella medefima firascinava; il quale non potendo seguirla, fegnava il terreno a folchi coll'infanguinato, e lacero fuo corpo . A questo spettacolo Cofroe mostrando d'intenerirsi, e commuoversi alzò gli occhi al Cielo, e volgendosi ad Anastasio, da cui si faceva accompagnare : Punisca Id-

dio, gridò con una voce interrotta da sospiri, punisca Iddio l'autore di tanti mali. Egli voleva far credere a quelli, che l'udivano, che Giuftiniano folo fosse la cagione della guerra. Non si dice, che faceffe alcuna cosa nè per sollevare, ne per vendicare colei, della quale fingeva di compiangere la forte. Questo superbo vincitore lasciò vincere se steffo dalle attrattive di una delle sue schiave per nome Eusemia , la cui bellezza fece sopra di lui una sì viva impressione, che la sposò nel suo campo. Volle fare alcuna grazia in favore della novella sua sposa. Per accordare la sua avarizia con questo sforzo di gene-rosità, fece proporre a Candido

Vescovo di Sergiopoli sei leghe di-

flan-

DEL BASSO IMP, L.XLVI. 107 frinte da Sura, di dargli per du Giuffi, gento libbre d' oro i dodici mila niano. prigionieri che aveva in suo potere. An. 540. Essendosi Candido Scusato per non aver denaro, il Re gli fece dire, che si sarebbe contentato della sua promessa in iscritto; purche giurasse che avrebbe pagata questa tomma, dentro lo spazio di un anno. Il Vescovo diede la sua promessa, aggiugnendo di più , che se mancava alla fua parola , acconfentiva di pagare il doppio, e a lasciare il fuo Vescovato. Gli surono dati i prigionieri ; ma perirono per la maggior parte in pochi giorni per le ferite, e per i cattivi trattamenti che ricevnti avevano nelia prefa della loro Città. Cofroe profeguli la sua marcia allon:anandosi dall' Eufrate per penetrare nel cuore della Siria .

Buzete, il quale nell'affenza di Cattiva Belifario comandava in Oriente, de Rocera allora a Gierapoli. Alla nuo-mani va della diffruzione di Sura, radu-Prec. nò gli abitanti, gli, efortò a ben Periliz. dlienderfi, e dopo avergli animati Chi Macon belle parole prese seco il fiore cela p.77 delle truppe, e partì, senza che nè i Romani, nè i Persiani poteffero sapere cosa fosse di lui avvenuta. Germano, che arrivò subto dopo

103 STORIA Antiochia con fuo figliuolo Giustino Giviti. Confole in quetto anno , non fu di niano . maggior foccorfo alla Provincia.

Ma non se ne peò imputare la colpa a questo prede Capitano. Giuntiniano lo aveva satto partire in An: 540. fretta con trecento scidati prometendogli, che sarebbe stato incontanente seguito da un numerolo elercito. Germano nel suo arrivo visitò le mura di Antiochia , e le trovò in buono stato. L'Oronte fiume rapido, e profondo le difendeva dalla parte della pianura. La Città superiore fabbricata s pra rupi era cinta da inaccessibili precipizi, eccetto che in un luogo fasciato di fuori da una roccia larghissima, ed alta quafi quanto la muraglia, Ger. mano era di parere di tagliar questa balza per dividerla dalla Città . oppure d'innalzarvi fopra una torre , che unendofi alla muraglia ne avrebbe difesi gli approcci. Ma gl' ingegnieri non vollero intraprendere ne l'una ne l'altra di queste opere, perche effendo i Persiani tanto dappresto non si avrebbe avuto tempo di finire, ed il lavoro incominciato ad altro non avrebbe fervito che a

mostrare all'inimico il sito debole della Piazza. Germano dopo aver DEL BASSO IMP. L.XLVI. 109
fe gli avevano promefe, comprele Giufi.
alla fine, che nen doveva più con niano.
fidare nella parola di Giuftiniano; An. 540.
Confiderò, che un più lungo foggiorno non potrebbe che accelerare
la perdita di Antiochia triando quivi tutte le forze di Cofroe, al quale farebbe di fommo piacere il prendere infieme colla Città un nipore
dell' Imperatore; e fi ritirò in Gilicia. Gli abitanti giudicarono che
la cofa più ficura per loro fi foffe
trattare col Re di Perfia, ed allontanarlo dalla loro Città a forza di

denaro. Fu a tal' effetto deputato Mega Gierapoli Vescovo di Berea, che si trovava si ricom-in Antiochia, Prelato stimato per pra dal la fua prudenza. Riscentrò Cosroe siaccheg-vicino a Gierapoli, e dopo avergli to. rappresentato, che ne Antiochia, nè le altre Città di Siria avevano meritato il suo sdegno, gli fece conoscere in termini rispettosi l'ingiustizia della fua invasione. Cosroe che si piccava di giustizia anche allora, che più apertamente la violava, restò vivamente offeso da quefta rimostranza : dichiarò, ch'era deliberato di rimettersi in possesso della Siria, antico patrimonio de' Re di Perfia, e diede ordine a Mega , che lo feguiffe a Gierapoli .

Questa Città, una delle più rag-Giulli. miano.

guardevoli della Siria, era ben for-An. 540 tificata, e proveduta di una numerosa guarnigione. Alla vista de' suoi baluardi , Cofroe temette di perder quivi molto tempo, e molti foldati. Gli abitanti dal canto loro temettero il saccheggiamento delle loro terre, e i pericoli di un affedio difficile a sostenere, perche le loro muraglie abbracciavano un vasto recinto. Ascoltarono Paolo Deputato di Cofroe, e convennero di dare due mila libbre di argento matticcio. Paolo era un Romano allevato ad Antiochia, che era entrato al servizio della Corte di Persia. Mega colfe questa occasione per ottenere dal Re il medesimo tratta-mento in savore dell'altre Città di Siria ; e Cofroe non domando più che mille libbre d'oro per ritirarfi dalle terre dell' Impero .

Nello stato di dolcezza, in cui si ritrovava allora l' Oriente, non Berca . si poteva desiderare cosa di questa c.y. Evag. più vantaggiosa . Mega partì incon-1.4. c.14. tanente per Antiochia dove non

dubitava che questa condizione non fosse accertata con allegrezza. Tosto che fu uscito del campo, Cosroe impaziente, e non potendo attendere il suo ricorno, marciò a drittu-

DEL BASSO IMP, LXLVI. FIFE ra a Berea . Questa Città chiamata Giussioggidì Aleppo, era fituata alla me niano . tà del cammino da Gierapoli ad An. 340. Antiochia I Perfiani vi giunfero in quattro giorni ; e Mega, che marciava a piedi, fecondo l'uso de' Velcovi di quel tempo , impiegò questo medesimo tempo per arrivare ad Antiochia. La giornata di un viaggiatore era di otto in nove leghe Francesi, e le ormate facevano al giorno la metà di questo cammino . Ouando Cofroe ebbe posto il campo davanti a Berea, fece intimare agli abitanti, che si riscattassero; e domandò il doppio di quello che aveva ricercato da Gierapoli, perchè Berea era affai men forte . Gli abitanti promifero tutto quello, che volle ; ma non essendo più in grado di pagare di quello che fossero a difendersi, non poterono raccogliere più che due mila libbre d'argento : e siccome Cosroe non voleva udir parlare di alcuna remifsione, abbandonarono la Città nella seguente notte, e si ritirarono tuttinella Cittadella. Il giorno appresso quelli , che Cofroe inviava per ricevere il denaro, tornarono a dirgli, che le porte erano chiule, e che non compariva alcuno sulle muraglie. Si avanza tofto con tutta la

STORIA

fua armata; fi monta alla fealura e si aprono le porte. I Persiani apniano . piccano il fuoco alle cale .. Cofroe attacca la Cittadella, e perde alcuni foldati . La Piazza era ben forrificata, e ben difesa . Gli affediati avrebbero potuto refiftere lungo tempo, le non avessero avuta l'imprudenza di rinferrar feco i cavalli, e il bestiame . Non v'era che una fontana, la quale fu presto diffec-

Gli abitanti di Antiochia erano 1 Romani disposti a pagare le mille libbre d' comprare oro, che domandava Cofroe per la Siria. vuotare la Siria. Ma Giovanni figliuolo di Rufino, e Giuliano, che Pruc. Perf. 1.2. 6.7. Ever.1.4. 6. 24.

cata.

l'Imperatore spediva al Re di Per-Ga, si opposero a questo accom? damento. Era, dicevan eglino, difonorare l'Impero il ricomprare una delle fue Provincie. Giuliano accuso anche il Vescovo Efrem di voler dare Antiochia a Cofroe . Ma questo. Prelato, anzi che mantenero intelligenza co' Persiani, n' ebbe al loro avvicinamento spavento, e se ne fuggi in Cilicia.

grazia agli abitanti di Berea .

Cofroe fa Mega ritornato a Berea fenza effere riafcito nell'oggetto del fuo viaggio, trovò i fuoi Cittadini affediati e la fua Città ridotta in cepere. Penetrato dal dolore supplico

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 113 il Re di permettergli di entrare Giulinella Cittadella', per indurre i suoi niano . compatriotti a soddisfarlo, se la co- An. 540. sa era possibile. Essendogli ciò stasì tofto veduta l'estremità, a cui erano ridotti gli assediati per man-canza di acqua, che ritornò a gettarsi ai piedi del Re protestandogli coile lagrime agli occhi, che null' altro restava da togliere agli abitanti che la vita. Questo Principe si lasciò per questa volta commovere da gemiti, e dalle suppliche, e permise agli abitanti di ritirarsi dove volessero. La maggior parte de' foldati difgustati dell' Imperatore, il quale non paffava da lungo tempo i loro stipendi, si diedero a Cosroe, e lo seguirono al suo ritorno in Persia.

Da Berea il Re si portò davan- Antiochia. Alcuni abitanti se n' chia asse, crano di già suggiti, e gli altri sta- proc. quando Teottisto, e Molazete, che 1.2. c. s. comandavano sul monte Libano, Marc. condustero loro sei mila uomini. Questo soccoso gli rassicurò. Costoco accampò sulla riva dell'Oronte, e sorn. per suo comando Paolo si avanzò successino a' piedi delle mura per dichia. P. 77- rare altamente, che il Re non chie.

TIA STORIA

Giuffiniano. An 540.

deva che mille libbre d'oro; e fece anche intendere, che fi farebbe contentato di una minor forama A questa proposizione i principali della Città fi-portarono al campo e dopo avere inutilmente disputatosopra l'ingiustizia delle offilità di Cofroe, ritornarono fenz'aver conchiufa cofa alcuna. Il giorno feguente il popolo di Antiochia sempre insolente accorse sulle mura . d' unde infultava Cofroe co' più ingiurioli motteggi. Effendoli Paolo avvicinato per rappresentar loro che in vece d'inasprire il Re con ingiurie dovevano piuttofto pensare a calmarle colla loro fommissione lo caricarono di una grandine di pietre :- e lo avrebbero uccifo , fe non fi fosse prontamente ritirato . Il Re fortemente sdegnato risol-

Attacco delle Mu-

pietre, e lo avrebb-ro uccióo, fe non fi foffe prontamente ritirato.

Il Re fortemente (degnato rifolvette di trarre una strepitosa vendetta di questi insulti. Il giorno feguente fece avanzare tutte le sue truppe. Una parte di esse doveva attaccare la Città dalla parte del fiume. Egli marciò in persona alla testa de' più valorosi verso la Città fuperiore per attaccarla nel sito più debole: questo era il luogo, dove quella balza, di cui ho parlato, safciava la muraglia, e pareva che fosse una piattaforma satta a bella

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 115 posta per favorire gli affediatori . Giusti-Trecento uomini postati sopra di niano. questa balza sarebbero bastati ad An. 540 impedire a' nemici di appreffarvisi, e a mettere la Città in ficuro da quella parte. Ma dopo la partenza di Germano, non rimaneva alcuno che fosse capace di dare gli ordini necessari, e questa gran Città era condannata a perire da' decreti irrevocabili della Providenza, Siccome la cortina, che si stendeva da una torre all' altra in questo sito, aveva poca faccia gli affediati per alloggiarvi un numero maggiore di combattenti, l'allargarono col mezzo di un tavolato composto di lunghi pezzi di legno congiunti infierne, ed attaccati alle due torri con groffe funi I Persiani saliti su la rupe combattevano quasi a livello contro coloro ch' erano fulla muraglia : l'esempio, e la voce di Cosroe animavano i loro sforzi, I Romani fecondati da' più bravi della gioventù si difendevano con coraggio, ed una grandine di frecce portava la morte da ambe le parti. Ma la resistenza non duro lungo tempo. La folla di quelli, che s'incalza. vano sopra il tavolato sece rompere le funi, da cui era sostenuto: crollò ogni cola con orribile fra-ORCA

TORTA

niano. Bu. 540.

caffo; e i combattenti ammontinati gli uni sopra degli altri, caddero a' piedi delle mura , schiacciati , infranti, e trafitti da loro propri dardi. Il romore di questa caduta atterri quelli che combattevano ne luoghi circonvicini; ed immaginandofi, che fosse la muraglia istessa quella che crollava, abbandonarono il loro posto, e presero la su-ga. I soldati condotti da Teottisto, e Molazere montarono a cavallo e corfero alle porte, gridando al popolo, che Buzete arrivava con tutte le sue truppe, e che andavano. ad unirsi a lui per avventarsi insieme sopra l' inimico. Questa menzogna non potè contenere gli abitanti : uomini donne , fanciulli tutti fe ne fuggono alla rinfufa; le vie non fono abbastanza larghe per dar loro passaggio ; i soldati gli atterrano, gli schiacciano, e gli calpestano sotto a' piedi de' loro cavalli. Ne perì un numero grande in questo tamulto. 1 Perfia- Nel medelimo tempo i Perfiani

pad:oni

ni s'im- fealavano le mura; ma vi fi ferpadioni marono fopra per dubbio di una dellaCit-qualche imbofcata. Cofroe non fi affrettava di fargli discendere ; temeva che la disperazione non riani-masse i suggitivi, e non restituisse

DEL BASSO IMP. L XLVI. 217 loro forze baftanti per rapirgli una Giulicosì bella conquista . Lasciò loro niano . tutto il tempo di uscire; ed era An. 542. uno strano, e singolare spettacolo vedere i vincitori full' alto delle mura far fegni a' vinti per eccitar-gli a falvarti quanto più prefto po-tevano. Ufcirono tutti in folla per la porta, che conduceva al Borgo di Dafnea, la qual' era la fola che eli affediatori aveffero lafciata libera . I Persiani scesero di poi, e a' inoltrarono fino al centro della Città. Trovarono quivi de' nuovi nemici. I Giovani allevati nelle fazioni del Circo, dove i frequenti combattimenti avevano loro ispirata la guerriera audacia, s'erano raccolti in un groffo battaglione . Alcuni armati, ed altri forniti di fole frombe, fecero fronte a Persiani, e da prima gli rispinsero gridando » zittoria a Giustiniano. Cofroe salito fopra una torre della Città superiore, confiderava questa oftinata refistenza; e siccome questo Principe guerriero pregiava il valore, così voleva dar quartiere agli abitanti Ma Zabergano, uno de' suoi Capitani , spense questo generoso fentimento, tornandogli a memoria gli oltraggi, che ricevuti aveva dal popolo di Antiochia; Costoro, gli diffe ,

diffe , Sono forsenniti , che rigettano Ginffi. niano'. gli effetti della coftra clemenza; hanno di gue rinunziaro alla vica; ne altro desiderano se non che sar peri-re i loro vinculori insteme con loro. An. 540. Quelte parole accelero lo Idegno di Cofroe; sicche inviò contro di loro le fue migliori truppe . Fu d'uopo cedere al numero; quella intrepida gioventu fu circondata per ogni parte, e perl combattendo. I Perfiani fi spartero allora per la Città, trucidando coloro che non avevano potuto fuggire ... Narrafi, che due donne di un distinto nasci-

cenere .

nell' Oronte . La ridu- I due Depurati di Giustiniano cono in s' erano portati appreffo Cofroe Proc. quando era in marcia per venire ad Perf. 1.2. affediare Antiochia. Gli aveva tratc. 9. 10. tenuti nel suo campo senza dar loro udienza. Dopo la presa della Città gli fece venire dinanzi a fe non per ascoltare le loro proposizioni, ma per giustificare il rigore che usava, diceva egli suo malgra-do. Ostento ad essi la bonta, con cui aveva savorita la suga degli abitanti : E piaceffe al Cielo , aggians'

mento, vedendosi inseguire, e te-mendo per l'onor loro più che per la loro vita, si copersero il capo col loro velo, e si precipitarono

DEL BASSO IMP-L. XLVI. 119 giuns' egli , che aveffi potuto falvar. Giuftigli tutti; sono corfi da se medesimi-niano. alta loro rovina . Iddio mi concede Au. 540. oggi un' illustre e segnalata vittoria; ma un profondo dolore turba e contrista la mia allegrezza: no un trofeo tinto ed inondato di sangue non può piacere a Cofroe . Per dare una vera prova della fua pretefa clemenza comando che fosse lasciata la vita a tutti i Cirtadini di Antiochia che si trovassero dispersi nelle campagne, e che foffero fatti prigionieri . Lasciò il bottino a luoi foldati, riferbandofi-folo le spoglie della Chiesa maggiore. Era questa di un'immensa ricchezza; la quantità dell'oro; dell'argento, e delle gemme fece maravigliare questo avido Principe, e sorpassò i suoi desideri. I marmi preziosi, di cui era adorno questo edifizio, furono levati e messi in deposito fuori della Città per effere trasportati in Perha. Fece in appresso appiccare il fuoco alle case, ma ad istanza degli Ambasciatori acconsenti di confervare la Chiefa Metropolitana, la quale aveva pagata questa grazia a caro prezzo. Dopo aver lasciato un certo numero di soldati con ordine di non perdonarla ad alcun edifizio, si ritirò nel suo campo .

120 STORIA

Giuti. In questo modo la Capitale dell' niano. Oriente, la rivale di Roma, e di An. 540. Costantinopoli per la sua megnificenza; e per la fua grandezza , fu distrutta il mese di Giugno di questo ango . Tuttavia il rione detto Ceretea, rello in piedi, non per l'indulgenza de' Persiani , ma perchè essendo separato dal resto della Città andò illeso dalle fiamme, Furono confervate anche le mura: furono bruciati tutti gli edifizi ne' contorni di Antiochia , eccettuata la Chiela di S. Giuliano, e le fab. briche ad essa appartenenti . Erano in effa alloggiati gli Ambasciatori Romani; e Cofroe volle-farfi onore con questa scrupolosa attenzione nel

rispettare il diritto delle genti.

Condicio Dopo questa terribile esecuzione, ni di pacome se la sua vendetta fosse satcettate dai la e paga, acconsenti di dare udienRomani, za agli Ambasciatori. Questi gli
rappresentarono: Che i due Princi-

agii Ambalciatori. Quelli gli rappresentarono; Che i due Principi avevano poco imanzi giurata una pace perpetua: che il giuramento era il vincolo più sacro della umana socieià, la quale non suffisseva se non mercè della pace: che Giustiniano anzi che aver violata l'alleanza formata fra l'Impero, e la Persia, sera pronto a sirignerne di nuovo o vincoli, che Cosroe aveva disciolei

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 121 e spezzati. Il Re rispose : Che la Giutipretesa fedeltà di Giustiniano nell' niano . offervare il trattato di pace non era An. 540. che una majcherata ostilità; ch'egli in vero non dichiarava la guerra, ma che con occulti e taciti raggiri costrigneva i Persiani a prendere la armi : e per provarlo produsse le lettere ad Alamondaro, e alla Nazione degli Unni Gli Ambasciatori rigertavano come falsa , e supposta la lettera degli Unni, ed attribuivano quella di Alamondaro a' Ministri dell' Imperatore, il quale nulla ne sapeva. Dopo molte contestazioni Cosroe si riduste a chiedere una fomma di denaro E non vi crediate, aggiuns' egli, di proccurarvi una pace perpetua con una somma pagata una volta; l'amicizia venduta a prezzo di denaro non dura più che il denaro medesimo; ella si logora, e si consuma a misura che questo scorre, e si dispensa. Per manbenere la nostra , sarà de mestieri farla rivivere con una rendita annua . Noi ci obbligheremo dal canto nostro a guardare le Porte Caspie, e a lasciar sussistere la Città di Dara fabbricata vicino alle nostre frontiere contro il tenor del Trattati. Avendo i Deputati risposto, Che i Romani diventerebbero a questo mo-St. deal Imp. T.23. F

STORIA

Giuffiniano An. 540.

do tributari de Persiani; Non mai, replicò Cosroe; voi non pagherese. un tributo; ma una penfione a' Perfiani , come la pagate agli Unni , e a Saraceni per difendere le vostre frontiere . Fu infine accordato . che Cofroe cesterebbe da ogni ostilità a condizione . che i Romani gli darebbero attualmente mille libbre d'oro mafficcio, e cinquecento ogni anno; chegli fi ritirerebbe ne' fuoi stati , tosto che se gli avessero confegnati gli offaggi , e che l' Imperatore gl' invierebbe in Perlia la ratificazione del Trattato.

( DI.

Cofroe a Avanti la fua partegza volle ve-Selcucia, dere Seleucia posta alla spiaggia e a Dat del mare sei leghe lontano da Annea Proc. del mare Non vi ritrovo truppe Romane de non cagiono alcun danno agli abitanti . Si bagno nel mare offeri facrifizi al Sole, e fe ne torno al suo campo. Ando dipoi al borgo di Dafnea, di cui ammirò il bosco, e le fontane. Dopo aver sacrificato alle Ninfe , fi ritiro fenz' aver diffrutta alcuna cofa eccettuata la Chiefa di S. Michele per un errore , del quale quelta fu l'occatione. Un Cavaliere Persiano molto lumato da Cofroe, effendofi portato con alcuni altri in un luogo rimoto e fuori di mano vicino ad

DEL BASSO IMP.L. XLVI. 125 un'altra Chiesa di S. Michele, vide Ginsi. quivi un giovane, che se ne stava niano. nascosto, e che si diede tosto a An. 540. fuggire. Era questi un Macellajo di Antiochia, per nome Emaco, ardito e robusto. Essendosi il Cavaliere posto ad inseguirlo, Emaco quando si vide vicino ad ester prefo fi rivoltò e ferì il Persiano con un colpo di petra con tanta forza che lo diffete a terra. Gli corre subito sopra , finisce di ucciderlo colla fua propria feimitarra, lo spoglia, monta sul suo cavallo, e si salva. Avendo ciò saputo il Re, ordino che fosse appiccato il fuoco a questa Chiesa di S. Michele; ma ficcome quella, che portava quelto nome nel borgo di Dafnea, era più nota a cagione della sua magnificenza, così i foldati accorfero colà e la ridussero in cenere insieme colle case comprese nel recinto esteriore.

Questo Principe mostrò un estre- Ad Apamo desiderio di vedere Apamea, mea. la più ricca e la più bella Città Proc. della Siria dopo Antiochia. I De- Prog. J. c. c. t. putati sospenano, che avesse di segno di faccineggiaria; e a questo 4. c. 4. 2. Principe non maneavano mai pre- Massla testi per sare quello, che desidera. P. 77- va. Si opponevano percanto a que-

STORIA

Ginffi-

miano.

sto viaggio, e gli rappresentavano, che in vigor del Trattato, che aveva poco innanzi conchiufo, doveva All. 549. prendere il cammino più breve per tornarsene in Persia. Infine temendo d'irritarlo di nuovo, vi acconfentirono a condizione, che dopo aver veduta la Città , che gli farebbe presente da mille libbre d'oro, ne sarebbe tosto uscito. Questa nuova afflisse e contristo Apamea : tutto tremava alla venuta del difiruttere di Antiochia , e del flagello della Siria. Narrasi in questa occafione un miracolo, ch' io pafferei fotto filenzio se fosse solamente avvalorato dall'autotità di Procopio. Ma Eva-grio, Istorico non sospetto, lo racconta come testimonio oculare. Eravi in Apamea un pezzo della vera Croce lungo un cubito, rinchiulo in una cassa di legno arricchita d' oro e di gemme. Non si mostrava al popolo, che in un certo giorno dell'anno. Ma quando fi seppe che Colroe era in cammino, gli abitanti credendosi vicini a perire scongiurarono Tommaso loro Vefcovo di esporre anche una volta alla loro venerazione questo preziolo pegno, tanto atto ad ispirar loro il disprezzo della vita, Il Vescova fi arrese alle loro brame . E.

DEL BASSOIMP.L.XLVI. 125 non l'ebbe si tofto preso tra le sue Giusti. mani, che un risplendentissimo raggio niano . andò a ferire la volta, e questa An. 542. luce corrispondendo perpendicolarmente al legno della Croce, fece il giro della Chiefa nell'istesso tempo, che il Prelato. Spari fubito che il facro monumento fu ripolto. Questo prodigio ispirò agli abitanti una fiducia pari all' ammirazione che loro cagionò. All'avvicinamen-to dell' armata de' Persiani, il Vescovo andò incontro a Cosroe : ed avendogli questo Principe domandato, se troverebbe alcuna resistenza per entrare in Apamea: Io vengo, rispose egli, ad invitarvi a farci questo on re.

. Avendo il Re posto il Tuo cam- Persidia po a' piedi delle mura, entro nella roc. Città alla testa di dugento Cavalieri. Senza far conto della sua parola, in luogo di mille libbre d'argento, ne domando dieci mila, ed oltre a questo l'oro, e l'argento rinchiulo nel teloro della Chiela, sommamente ricca. Rapito ch'ebbe tutto quello, che la Chiefa di Apamea aveva di più prezioso, Tommafo veggendolo ftordito, e come abbagliato alla vista di tante ricchezze, gli mostrò la cassa, che conteneva il legno della Croce :

126 STORIA Signore, gli diffe, questo è l'unico Giuftiniano . tejoro, che mi resta. La cossa è vo-An. 54c. fira perche è arricchica di gemme; io ve la cedo fenza dispacere; solo vi supplico di lasciarmi questo pezzo di legno, che sta in essa rinchiuso . Cofroe per questa volta si mostrò liberale, e tolfe folo la caffa. Vide un Circo nel mezzo di Apamea, ed effendosi informato, dell'uso di questo edifizio, ebbe piacere di vedere una corfa di Carrette . Sentendo, che Giustiniano proteggeva la livrea azzurra , fi dichiarò per antipatia in favor della verde . Dato che si ebbe principio alla corsa ficcome colui , che andava innanzi agli altri , era un cocchiere della fazione azzurra, l'alterigia del Dispotismo se ne tenne effesa. Il Re Idegnato gridando che la victoria non era futta pel partito dell' Imperatore, fece arreftare l'azzurro, e paffare inhanzi a lui un cocchiere. della fazione verde con proibizione all'altro di prendere il vantaggio . Quelti non gli disobbedì, e con questo tanto facile, e semplice mez-20 la vittoria restò al partito di Cofroe , il quale in fine non lece in questa frivola congiuntura se non

quello che aveva probabilmente in

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 127 degl'impieghi così civili, come mi- Giustidegl'impiegni così civili, come ini niano . litari. Prima di partirfi di Apemea niano . fece un atto di giustizia. Un abirante venne a dolerfi di un foldato Persiano, che aveva fatta violenza a sua figliuola. Il Re si fece condurre innanzi il reo, e lo condanno ad effere ful fatto impiccato. Chiedendo il popolo, il quale alla vista del supplizio sempre si seorda della colpa , grazia ad alte grida. Cofroe promise di perdonare al soldato , ma lo fece impiccare segretamente. Dopo si ritiro, ed in vece di seguire nel suo ritorno il cammino, che preso aveva per venire in Siria deliberò di passare per la Mesopotamia, che s'era proposto di mertere a contribu-

Arrivato alle porte di Calcide, Passa l' Eufrate. zione. volle ancora ad onta delle conven- proc zioni trar danaro da questa Città : Ferj. L. Paolo ando per suo comando ad 2. c.-12. imimarle di ricomprarii, e di dare la guarnigione; ed in caso di negativa Cofroe minacciava di metterla a sacco. Gli abitanti temendo del pari lo sdegno del Re di Persia; e il risentimento dell' Imperatore falvareno la guarnigione con uno fpergiuro ; fecero giuramento , che non ne avevano, dopo aver nasco-

128 STORIA

Ginfli-

sti ne' sotterranei i soldati, e il Comandante. Pagarono per riscatto niano .> An. 540. dugento libbre d'oro, che si ebbe difficoltà a raccogliere in una Città, dove l'oro era raro. Cofroe marciò di là a Barbaliffa, Caftello fituato due leghe lontano dall' Eufrate. Dopo aver gettato un ponte fopra questo fiume, in un luego chiamato Obbano, paísò il primo di tutti , e dichiaro , avrebbe fatto rompere "il ponte il terzo giorno ad una certa ora. All' ora stabilita, quantunque tutti i Perfiani non aveffero ancora avuto tempo di eseguire l'ordine dato quelto Principe affoluto, ed intrattabile fece distruggere il ponte Quelli che restavano di quà arrivareno per dove poterono alle frontiere della Perfia.

Vano ten. Cofroe nemico del Cristianesimo tatura fo- marcio verlo Edessa col segreto dipra Esegno d'impadronirsi di questa Citdella . Proc. tà per ismentire l'oracolo, che dicevasi essere stato dato da G. C. Perf. 1.2. c.12.Chr. medesimo, ch'Edessa non sarebbe mai Ede[]. stata presa Paísò la notte a Batne, apud Afche non n'era discosta più d'una temani P. 416. giornata. Estendo partito di buon mattino colla fua armata , fmarri per modo la via, che dopo aver marciato tutto il giorno fi ritrovò

DEL BASSO IMP. L.XLVI. la fera nel inedefimo luogo, dove Giuma aveva accampato il giorno innanzi, niano Alla fine il terzo giorno, quando An. 549. si appressava; una dolorosa flussione l'obbligo ad arreftarfi . Allora abbandonando il fuo difegno, fi contentò di efigere una contribuzione e mandò Paolo a riceverla. Gli abitanti benche nulla temessero per la loro Città, acconsentirono nondimeno di pagare dugento libre d'oro per salvare le loro terre dal saccheggiamento:

Il Re era ancora davanti Edeffa, quando ricevette una lettera di Giufliniano; che accettava le condizioni del trattato ? Restituì tosto gli ostaggi agli Ambasciatori, e si apparecchiò alla partenza. Videfi allora negli abitanti di Edessa un te. bell'esempio di una carità veramen- Proc. te Criftiana , e in un Comandante Perf. Romano l'effetto di un'avarizia indegna perfino di un Barbaro, Cofroe dichiard, che voleva vendere come schiavi i suoi prigionieri : questi erano gli abitanti di Antiochia che non erano periti nella rovina della loro patria. Tutta la Città di Edefla si pose in movimento per ricomprargli: ciascuno taceva come a gara di contribuire a proporzione, ed anche oltre alle fue facoltà : ed

Generofità di quelli di Ede fla rela inu\_ tile dall' avarisia di Buze.

1.2. C.1 3.

Giulliniano . An. 540

ognuno portava il suo presente alla Chiefa maggiore, la quale fu presto tutta ripiena. Le cortigiane medefime facrificavano alla compatitone i frutti delle loro diffolutezze . I più poveri contadini, che non avevano altro che una capra o una pecora, la davano volentieri Que-No generofo zelo produste una som ma sufficiente per riscatture tutti i prigionieri, e non ne fu riscattato alcuno . Il Generale Buzete p'u schiavo dell' avarizia, che non erano questi sventurati di Cosroe, s' impadront di tutte queste ricchezze col pretesto d'impiegarle in più urgenti bisogni. Il Re conduste se co i prigionieri, e prosegui il suo cammino. Quando su vicino a Carrhe, gli abitanti vennero ad offrirgli una groffa fomma di denaro per ricomprarfi dal faccheggiamento ma egli senz'accettare il loro presente conservo illese le loro terre : per rimunerargli, diceva egli, di non avere nella loro Città che pochifmi Cristiani, essendo il più de' Carrhejani restati Idolatri. Costantina non fu così favorevolmente trattata. ricevette il denaro che gli fu da effa offerto, benche pretendesse che que! sta Città a lui si appartenesse per una donazione, che ne aveva fatta DEL BASSO IMP.L.XLVI.

il Vescovo a suo padre Cabado. Giuli-Arrivò davanti a Dara, ed intra-niano. prese di affediarla contro un'espres. An. 540. la condizione del Trattato Coman-Vano atdava in essa Martino; Belisario lo tacco di aveva colà anticipatamente spedito Proc. infino a tanto ch' egli medefimo fi Peri. portaffe in Oriente . Quest' Offizia- 1. 2. c. 3. le fece le necessarie disposizioni per l'dem softenere un assedio. Dara era cin. Haif. ta di due muraglie diftanti una dall' altra cinquanta piedi ; e questo intervallo era il luogo, dove si riduceva il bestiame quando l'inimico fi avvicinava alla Città . Il muro interno aveva sessanta piedi di altezza ; ed era fiancheggiato da torri alte cento piedi . Il muro esteriore era assai più basso, ma di una sal-dissima struttura. Cosroe attacco il primo recinto dalla parte dell'Occidente ; ed avendo uccisi a colpi di frecce i soldati, che la difendevano, appiccò il fuoco ad una delle porte senza però ofare d'inoltrarfi tramezzo alle due muraglie . Amò meglio aprire un sotterraneo; ma fu duopo farlo dalla parte dell' Oriente, perchè la muraglia era da pertutto, fuori che in questo sito tabbricara sopra la rupe. I Persiani cominciarono a scavare vicino al foilo, e penetrarono fino a fotto al

Giufti-

niano .

muro esteriore . L'opera avanzava senza che gli abitanti ne avessero alcuna notizia, quando un soldato An. 540. dell'armata de' Persiani non si la per qual ragione, fi appresso coperto dal fuo fcudo come per raccogliere i dardi che avevano lanciati i Romani ; e facendo vista d'insultargli con motteggi , gli avverti del pericolo, in cui erano. Subito i Romani ruppero la terra nel mezzo dei due muri, e fotto la direzione di un abile ingegniero detto Teodoro, aprirono una trinciera parallela alla muraglia, che la mina de' Persiani doveva necessariamente incontrare. In fatti fi vide indi-a non molto uscire nel parapetto i minatori nemici . I primi furono uccisi, gli altri riguadagnarono prontamente li loro campo fenza effere infeguiti, non volendo gli affediati inoltrarsi nel fotterraneo. La poco buona riuscita di questo tentativo fece perdere a Cosroe la speranza d'impadronirsi della Città . Inoltre il suo esercito pativa molto per mancanza di acqua . Il fiume Cordete traversava la Città ma nel suo ingresso era fasciato da rupi inaccessibili, e nella sua uscita gli abitanti erano padroni di toglierne l'acque ai nemici. Aven-

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 133 do fatto scavare un fosso profondil Giullifimo di quindici piedi di diametro, niano . con intenzione di ritrovare una qual- An. 540. che lorgente avevano olservato, che negli allagamenti il fiume vi fi perdeva come in un abilso, e che incontrando de' canali sotterraner ricompariva due leghe lungi di la vicino a Teodosiop li . Fecero, pertanto di questo foiso un pozzo perduto, dove divertivano le acque del fiume, quando giudicavano opportuno, per modo, che più non ulciva della Città , ed il fuo letto fi rimaneva a secco da quella parte. Cofroe prefe il partito di venire ad un accordo con gli abitanti; ricevette da loro due mila libbre d'argento, e ripassò in Persia. Quello che reca stupore si è che Cosroe ad onta di tante manifeste violazio. ni pretendeva che il trattato lempre suffistesse, e Giustiniano senza dichiarare che lo confiderava come rotto e disciolto , si contentava di non eseguirlo, e di non inviarne la ratificazione ...

I prigionieri trasportati in Persia Antiofurono trattati con maggiore umanità ch'essi non isperavano. Il Re in Persa
fece loro tabbricare una Città una Prot.
giornata lontano da Cicsifonte, e
la chiamò l'Antiochia di Cosso.
Fece rege.

Cinfliniano. Au. 540. sto viaggio, e gli rappresentavano, che in vigor del Trattato, che aveva poco innanzi conchiuso, doveva prendere il cammino più breve per tornarsene in Persia . Infine temendo d'irritarlo di nuovo, vi acconfentirono a condizione che dopo aver veduta la Città , che gli farebbe presente da mille libbre d'oro, ne sarebbe tosto uscito. Questa nuova afflisse e contristo Apamea : tutto tremava alla venuta del distruttore di Antiochia , e del flagello della Siria. Narrasi in questa occafione un miracolo, ch' io passerei sotto filenzio le fosse solamente avvalorato dall'autorità di Procopio. Ma Eva-grio, Istorico non sospetto, lo racconra come testimonio oculare. Eravi in Apamea un pezzo della vera Croce lungo un cubito, rinchiulo in una cassa di legno arricchita d' oro e di gemme. Non fi mostrava al popolo, che in un certo giorno dell'anno. Ma quando si seppe che Cofroe era in cammino, gli abitanti credendosi vicini a perire fcongiurarono Tommafo loro Vefcovo di esporre anche una volta alla loro venerazione quefto preziolo pegno , tanto atto ad ispirar loro il disprezzo della vita. Il Vescova fi arrese alle loro brame. E

DEL BASSOIMP.L.XLVI. 125 non l'ebbe si tofto preso tra le sue Giusti. mani, che un risplendentissimo raggio niano. andò a ferire la volta, e questa An. 543. luce corrispondendo perpendicolarmente al legno della Croce, fece il giro della Chiefa nell'istesso tempo, che il Prelato. Spari fubito che il facro monumento fu ripolto. Questo prodigio ispirò agli abitanti una fiducia pari all' ammirazione che loro cagionò. All'avvicinamen-to dell' armata de' Persiani, il Vescovo andò incontro a Cosroe ed avendogli questo Principe domandato, le troverebbe alcuna resistenza per entrare in Apamea: Io vengo, rispose egli, ad invitarvi afarci questo on re.

Avendo il Re pesto il suo cam-Persidia di Cos-Città alla testa di dugento Cavalieri. Senza far conto della sua parola, in luogo di mille libbre d'argento, ne domando dieci mila, ed oltre a questo l'oro, e l'argento rinchiulo nel teloro della Chiela, fommamente ricca. Rapito ch'ebbe tutto quello, che la Chiesa di Apamea aveva di più prezioso, Tommaso veggendolo stordito, e come abbagliato alla vista di tante ricchezze, gli mostrò la cassa, che conteneva il legno della Croce :

Giufti-

Signore, gli diffe, questo è l'unico teforo, che mi resta. La cossa è vo-An. 54c. fira perche è arricchica di geinme ; io ve la cedo senza dispacere; solo vi supplico di lasciarmi questo pezzo di legno, che sta in essa rinchiuso. Cofroe per questa volta si mostrò liberale, e tolfe folo la caffa. Vide un Circo nel mezzo di Apamea, ed effendofi informato, dell'ufo di questo edifizio, ebbe piacere di vedere una corfa di Carrette : Senrendo, che Giustiniano proteggeva. la livrea azzurra , fi dichiaro per antipatia in favor della verde Dato che si ebbe principio alla corsa ficcome colui, che andava innanzi agli altri, era un cocchiere della fazione azzurra, l'alterigia del Dispotismo te ne tenne effesa. Il Re segnato, gridando che la vittoria non era futta pel partito dell' Imperatore, fece arreftare. l'azzurro e paffare innanzi a lui un cocchiere della fazione verde con proibizione all'altro di prendere il vantaggio . Quelti non gli disobbedì, e con questo tanto facile, e semplice mez-20 la vittoria resto al partito di Cofroe , il quale in fine non tece in questa frivola congiuntura se non quello che aveva probabilmente in costume di fare nella distribuzione

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 127 degl'impieghi così civilì, come mi- Giulilitari. Prima di partirfi di Apemea niano. fece un atto di giustizia. Un abirante venne a dolersi di un soldaro Persiano, che aveva fatta violenza a sua figliuola. Il Re si fece condurre innanzi il reo, e lo condanno ad effere ful fatto impiccato. Chiedendo il popolo, il quale alla vista del supplizio sempre si scorda della colpa , grazia ad alte grida , Cofroe promise di perdonare al soldato , ma lo fece impiccare segretamente. Dopo si ritiro, ed in vece di seguire nel suo ritorno il cammino, che preso aveva per venire in Siria deliberò di paffare per la Mesopotamia; che s'era

zione. Arrivato alle porte di Calcide, Passa l' volle ancora ad onta delle conven- proces zioni trar danaro da questa Città . Ferj. I. Paolo ando per suo comando ad 2 c. 12. intimarle di ricomprarfi, e di dare la guarnigione; ed in caso di nega-tiva Costoe minacciava di metterla a sacco. Gli abitanti temendo del pari lo sdegno del Re di Persia, es il risentimento dell' Imperatore falvarono la guarnigione con uno Spergiuro ; fecero giuramento , che non ne avevano, dopo aver nasco-

proposto di mettere a contribu-

128 STORIA

Giuffi-

niano .

sti ne' sotterranei i soldati, e il Comandante. Pagarono per riscatto dugento libbre d'oro, che si ebbe An. 540. difficoltà a raccogliere in una Città, dove l'oro era raro. Cofroe marciò di là a Barbalissa, Castello situato due leghe lontano dall' Eufrate. Dopo aver gettato un ponte fopra questo fiume, in un luego chiamato Obbano, passò il primo di tutti, e dichiaro, avrebbe fatto rompere il ponte il terzo giorno ad una certa ora. All' ora stabilità, quantunque tutti i Perfiani non avessero ancora avuto tempo di eseguire l'ordine dato questo Principe affoluto, ed intrattabile fece distruggere il ponte Quelli che restavano di quà arrivareno per dose poterono alle frontiere-della Perfia

Vano ten. Cofroe nemico del Cristianesimo tativo fo- marciò verlo Edeffa col fegreto dipra Elegno-d'impadronirsi di questa Citdella . Proc. tà per ifmentire l'oracolo, che di-Perf. 1.2. cevasi essere stato dato da G. C. c.12.Chr. medesimo, ch'Edessa non sarebbe mai Edell. apud Af stata prefa . Palso la notte a Batne, che non n'era discosta più d'una femani P. 416. giornata. Estendo partito di buon mattino colla fua armata , fmarriper modo la via, che dopo aver marciato tutto il giorno h ritrovo

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 129 la sera nel medefimo luogo , dove Gium. aveva accampato il giorno innanzi, niano...
Alla fine il terzo giorno, quando An. 540. si appressava; una dolorosa flussione l'obbligo ad arreftarfi . Allora abbandonando il suo disegno, si contentò di efigere una contribuzione e mandò Paolo a riceverla. Gli abitanti benchè nulla temeffero per la loro Città, acconsentirono nondimeno di pagare dugento libre d'oro per falvare le loro terre dal faccheggiamento.

Il Re era ancora davanti Edeffa, quando ricevette una lettera di Giufliniano, che accettava le condizioni del trattato . Restituì tosto gli rela inu. ostaggi agli Ambasciatori, e si ap-parecchio alla partenza. Videsi al-lora negli abitanti di Edessa un bell' elempio di una carità veramente Cristiana, e in un Comandante Romano l'effetto di un'avarizia indegna perfino di un Barbaro. Cofroc dichiard, che voleva vendere come schiavi i suoi prigionieri : questi erano gli abitanti di Antiochia che non erano periti nella rovina della loro patria. Tutta la Città di Edefla si pose in movimento per ricomprargli: cialcuno faceva come a ga-ra di contribuire a proporzione, ed anche oltre alle fue facoltà ; ed

Generofità di quelli di Ede ffa tile dall' avarisia di Buze. Proc. Perf.

1.2. c.1 3.

Giuffi. niano . An. 540.

130 ognuso portava il suo presente alla Chiefa maggiore, la quale fu presto tutta ripiena. Le cortigiane medefime facrificavano alla compatione i frutti delle loro diffolutezze. I più poveri contadini, che non avevano altro che una capra o una pecora, la davano volentieri Que Ito generoso zelo produste una som ma sufficiente per riscattare tutti i prigionieri, e non ne fu riscattato alcuno . Il Generale Buzete pui schiavo dell'avarizia, che non erano questi sventurati di Cosroe, s' impadroni di tutte queste ricchezze col pretefto d'impiegarle in più urgenti bisogni. Il Re conduste se co i prigionieri, e prosegui il suo cammino. Quando fu vicino a Carrhe, gli abitanti vennero ad offrirgli una groffa somma di denaro per ricomprarfi dal faccheggiamento; ma egli senz'accettare il loro presente conservo illese le loro terre : per rimunerargli , diceva egli , di non avere nella loro Città che pochifmi Cristiani, essendo il più de' Carrheiani restati Idolatri. Costantina non fu così favorevolmente trattata, ricevette il denaro che gli fu da effa offerto, benche pretendesse che quel sta Città a lui si appartenesse per una donazione, che ne aveva fatta DEL BASSO IMP.L.XLVL

il Vescovo a suo padre Cabado. Giuli-Arrivò davanti a Dara, ed intra- niano prese di affediarla contro un'espres. An. 540, la condizione del Trattato Coman-Vano at. dava in essa Martino; Belisario lo tacco di aveva cola anticipatamente spedito Proc. infino a tanto ch' egli medefimo fi Peri. portaffe in Oriente . Quest' Offizia- 1.2. c. 3. . le fece le necessarie disposizioni per Idem fostenere un assedio. Dara era cin- Adif. ta di due muraglie distanti una dall' 1. 2. c. 2. altra cinquanta piedi , e questo intervallo era il luogo, dove si riduceva il bestiame quando l'inimico fi avvicinava alla Città . Il muro interno aveva seffanta piedi di altezza ; ed era fiancheggiato da torri alce cento piedi . Il muro esteriore era affai più baffo, ma di una faldiffima firuttura . Cofree attaccò il primo recinto dalla parte dell' Occidente ; ed avendo uccisi a colpi di frecce i soldati, che la difendevano, appiccò il fuoco ad una delle porte senza però osare d'inol-trarsi tramezzo alle due muraglie. Amò meglio aprire un fotterraneo; ma fu duopo farlo dalla parte dell' Oriente, perchè la muraglia era da pertutto, fuori che in questo sito tabbricata sopra la rupe. I Persiani cominciarono a scavare vicino al fosto, e penetrarono fino a sotto al muro

Giufti-

niano .

muro esteriore . L'opera avanzava fenza che gli abitanti ne avestero An. 540. alcuna notizia, quando un foldato dell'armata de' Persiani non si la per qual ragione, fi appresso coperto dal fuo fcudo come per raccogliere i dardi, che avevano lanciati i Romani ; e facendo vista d'insultargli con motteggi, gli avverti del pericolo , in cui erano : Subito i Romani ruppero la terra nel mezzo dei due muri, e fotto la direzione di un abile ingegniero detto Teodoro, aprirono una trinciera parallela alla muraglia, che la mina de' Persiani doveva necessariamente incontrare. In fatti fi vide indi a non molto uscire nel parapetto i minatori nemici. I primi furono uccisi, gli altri riguadagnarono prontamente il loro campo fenza effere infeguiti, non volendo gli affediati inoltrarsi nel sotterraneo. La poco buona riuscita di questo tentarivo fece perdere a Cofroe la speranza d'impadronirsi della Città . Inoltre il suo esercito pativa molto per mancanza di acqua . Il fiume Cordete traversava la Città, ma nel suo ingresso era fasciato da rupi inaccessibili, e nella suauscita gli abitanti erano padroni di toglierne l'acque ai nemici . Aven-

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 133 do fatto scavare un fosso profondil Giulisimo di quindici piedi di diametro, niano . con intenzione di ritrovare una qual- An. 540. che lorgente, avevano olservato, che negli allagamenti il fiume vi fi perdeva come in un abilso, e che incontrando de' canali fotterranei ricompariva due leghe lungi di la vicino a Teodofiopoli. Fecero pertanto di questo fosso un pozzo perduto, dove divertivano le acque del fiume, quando giudicavano opportuno, per modo, che più non ulciva della Cirrà , ed il fuo letto fi rimaneva a fecco da quella parte. Cofroe prese il partito di venire ad un accordo con gli abitanti ; ricevette da loro due mila libbre d'argento, e ripassò in Persia. Quello che reca stupore si è, che Cosroe ad onta di tante manifeste violazioni pretendeva che il trattato lempre suffittesse, e Giustiniano senza dichiarare che lo confiderava come rotto e disciolto , si contentava di non eseguirlo, e di non inviarne la ratificazione ...

I prigionieri trasportati in Persia Antiofurono trattati con maggiore uma chia fabnità ch'essi non isperavano . Il Re in Portia. fece loro fabbricare una Città una Proc. giornata lontano da Ctelifonte, e la chiamo l' Antiochia di Cofroe.

NHOVE Fece rago.

134 STORIA

Ginfli. miano. Au. 540.

Fece costruire in elsa un circo bagni pubblici, e tutto quello, che contribuir poteva al comodo ed anche al piacere degli abitanti Aveva condotti da Siria de' cocchieri e de' musici . Fece somministrare de viveri a questa colonia fino a tanto che il territorio, che le cedeva, folse in grado di alimentarla; volle che fosse esente dalla giurisdizione de' Satrapi e dipendesse immediatamente dal Re. Ne fece ancora un afilo per gli schiavi Romani dispersi nella Persia : se alcuno di loro quivi si rifugiava, e fosfe riconosciuto per parente da uno degli abitanti , il fuo padrone quand' anche stato fosse uno de' più gran Signori della Perfia, non aveva alcun diritto lopra la fua persona Ouesta Città suffisteva ancora settecento anni dopo al tempo di Abulfarago, il quale la chiama Al-Mahuza . Intanto che il Re di Persia face-

zione di Antion chia .

va fabbricare una nuova Antiochia. Giustiniano restaurava l'antica, chiamara allora Teopoli, e correggeva i' diferti della fua situazione. Questa Città non era che un mucchio di Assembri ceneri, e di rottami talmente insieme confus, che gli abitanti non

potevano riconoscere il sito dov'era-

DEL BASSO IMP, LXLVI. 135 no poste innanzi le loro case Si Giustidette principio a lavori col traspor- niano. a tare i rottami lungi dalla Città Au. 540. Siecome le mura troppo estele abbracciavano da una parte delle rupi , e dall'altra delle campagne ; così ne fu diminuito il recinto, il quale non contenne dipoi fe non abitazioni, ed edifizi L'Oronte co. fuoi andirivieni fi allontanava in molti lunghi e lasciava agli assedia. tori un terreno comodo per alloggiarvisi. Fu scavato per questo siume un nuovo letto, che fasciava le mura, e serviva loro di fosso. Cofroe era entrato colla fealata col favore di quella rupe, che si univa alla muraglia, e che la pareggiava quafi in altezza; nella nuova costruzione quelta rupe resto lontana dalle mura , alle quali più nuocer non poteva . Il terreno della Città superiore ingombro di balze, e tas gliato da' fossi , su appianato . Il suolo di Antiochia era arido, e vimancava [peffo l'acqua : furono scavate delle cisterne, e de' pozzi, uno in ciascheduna torre. Le mura erano appoggiate a due montagne chiamate Orocaffia, e Stauri : nonerano queste separate che da una voraggine , la quale dopo strabocchevoli piogge fi riempiva di un

136 STORIA

Giuffi. niano . An. 540.

torrente a tale altezza, che l'acqua paffava fopra le mura, e fi scaricava nella Città , dove portava la rovina, e la strage, Questa voragine fu chiusa da un argine altissimo, a' piedi del quale furono lasciate alcune aperture per lo scolo delle acque. Il terreno del recinto fu lastricato di larghe pietre ; furono divise le strade, e videsi in breve forgere i portici, mercati, acquedotti, fontane, terme, teatri, e tutti gli edifizi , che danno alle Città magnificenza, e grandezza. Per accelerare, ed agevolare agli abitanti la costruzione delle case, Giustiniano fece venir da ogni parte un numero grande di operaj Furono erette due Chiese riccamente dotate, una in onore della B. Vergine , e l' altra di San Michele. Furono eretti pure tre Ospedali per gli uomini, per le donne, e per i viandanti. Queste opere non furono compiute se non dodici anni dopo nel 552. e Giustiniano fece credere in questa congiuntura, come in molte altre, ch'egli s'intendeva meglio di riedificare, che di difendere le Città . Antiochia benche molte volte presa, e saccheggiata in appresso, si conservò ancora nel suo splendore per lo spazio

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 137 zio di sopra a settecent'anni. Nar. Giustirafi, che Tarfo fu in quest'anno niano Au. 540 quali intieramente distrutta da un

allagamento del Cidno. Vitige aveva istigato Cosroe alla ricominguerra. Il suo successore Il dibado ciano la profittò della diversione, che face guerra in va questo Principe in Siria, I Ge. Italia. nerali, a cui Giustiniano aveva L. 3. c. 1. commessa la disesa dell'Italia, dopo form.fuc. la partenza di Belifario, non raffo- ceff. migliavano in alcuna parte a questo. éroe : Intesi unicamente al loro proprio intereffe , a null'altro penfavano, che a rubare gli abitanti, e gli lasciavano in balia dell' insolenza , e dell' avidità de' foldati . Avendo tutti un uguale potere, non operavano d'accordo; e le truppe non fapendo a chi di loro ubbidire, non ubbidivano ad alcuno. Questa specie di anarchia fece perdere tutto I frutto delle fatiche di Belifario . Ildibado raccolle i Goti dispersi, a quali fi uni una folla di disertori Romani. Egli non aveva da principio al suo comando più che mille uomini, ma in breve tutto quello, che restava di soldati in Liguria, e nella Venezia vennero a schierarsi sotto le sue insegne, e concepì il disegno di riconquistare l'Italia.

## 138 STORIA

Un avido ed inumano Gabelliere Giuftifinl di rovinare in questo paese gli niano . affari dell' Impero . A lessandro elercitava a Costantinopoli la carica di Logoteto, che così i Greci di que' letlandro tempi chiamavano il Sopraintenden-Logoteto te delle pubbliche entrate . Il po-Proc. Got. polo gli dava il foprannome di Cefoja, ftromento, di cui si fervono 1 dem i monerieri per tagliar l'oro e l'aranecd. c. 18. 24 gento, perchè aveva una maravi-26. gliosa destrezza per tosare le monete d'oro fenza punto alterarne la forma . Erafi arricchito colla fua fagacità ed accortezza nel ritrovare provvedimenti , e mezzi onde vantaggiare le pubbliche rendite Nato nel feno della miferia era rapidamente pervenuto alla più fcandalosa opulenza. Per incoraggire la derestabile industria de' subalterni che impiegava nelle ricerche fiscali, lasciava loro la dodicesima parte delle fomme che facevano entrare nel pubblico erario. Ardente fopra tutto nello spogliare i soldati, ne fece disertare moltissimi, e quelli che restavano morendosi di fame, perdettero insieme colle forze il coraggio. Era costume che quelli di nuova leva ricevessero una paga minore come foprannumerar); la paga cresceva per quelli ch'era-

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 139 no in piedi ; e i Veterani erano Giulitrattati meglio degli altri . Alessan niano . dro teneva i foldati nel rango de' An. 540. loprannumerari, e lasciava vacanti i posti di quelli, che morivano, o che ottenevano il loro congedo . Soppresse la pensione, che Teodorico aveva conservata a Pretoriani di Roma, e a' loro discendenti. come anche le distribuzioni di frumento, che si facevano all' Ospedale di S. Pietro . Infine il nome di Logoteto per fe stesso onorevole e decoroso, divento per le ingiustizie di Alessandro odioso a tutto l' Impero . A questo ladrone Giul friniano affidò l'Italia dopo aver richiamato Belisario . Fece quivi firage maggiore che non avevano farra i Goti. Segnalò il suo arrivo nella Città di Ravenna con tiranniche ricerche, demandando de' conti ad alcuni Italiani , che non avevano mai maneggiati i pubblici danari . Tutte le gratificazioni ottenute da Teodorico, e da' fuoi fuccessori erano agli occhi di Alessandro altrettanti furti del pubblico danajo. Anzi che ricompensar quelli, che colle loro ferite, e colla perdita delle loro membra avevan ragione di pretendere di effer premiati dal Principe, gli stancheggiava con

Giuftiniano . An. 540.

140 con pretesti sopra la paga, ch'era loro dovuta . Queste vestazioni ir. ritarono tutta l'Italia , ispirarono l'odio del governo, ed inasprirono per modo le truppe Romane, che desideravano di veder prosperare i Goti, e non conservavano più alcun fentimento di onore.

An. 541. Succeffi e morte de Ildibado. Proc. Got. 1.2.

L'armata d'Ildibado andava ogni giorno più ingroffando. Vitale, che comandava nel Veneziano, non volendo dargli tempo di rendersi più potente, andò a cercarlo presso a Treviso. Segul quivi un fanguinoso combattimento, nel quale il Genead Baren rale Romano fu interamente fconfitto. Quali tutti gli Eruli, che formavano la fua forza principale . perirono con Vilando loro Capo . Questa vittoria acquistò gran riputazione alle armi d'Ildibado Per arrestare i suoi progressi Bessa marciò da Ravenna a Piacenza; ma Ildibado più già non viveva. Ecco quale fu la cagione della fua rovina .- Uraja era armato da tutta la Nazione. Egli aveva sopra il Re il vantaggio di aver riculata la corona; ma la sua modestia lo teneva nel rango di un suddito obbediente, e sommesso. Sua moglie pel contrario , di già distinta per la fua bellezza, e per le sue ricchezze,

DEL BASSOIMP.L.XLVI. 141 aveva preso turio l'orgoglio della Giustiregia dignità. Un giorno mentre niano entrava ne bagni con un superbo An. 541abbigliamento e con un numerolo corteggio riscontrò la Regina semplicemente vestita, e passò dinanzi a lei guardandola con dispregio. Ildibado non agendo ancora ricuperato il dominio de' fuoi anteceffori, non era in grado di fostenere la maestà del trono. Sua moglie che infino allora aveva avuto bisogno di far forza a fe fteffa per perdonare a questa rivale la maggioranza della ricchezza, e della bellezza, per-dette in questa occasione la pazienza e il Re commosso dalle sue lagrime ebbe la debolezza di sposare il di lei risentimento ; e fece atlaffinare Uraja come reo di tra-dimento. Queff'azione lo refe odio-fo, ed uno delle fue guardie fi ad-dosso la pubblica vendetta per ven-dicar se medesimo. Era costui un Gepido per nome Vila: fortemente invaghito di una donzella , ch' era profilmo a fpofare, al ritorno da una fpedizione, ritrovò, che il Re l'aveva costretta a prender un al-cro marito. Fuori di se per la di-spenazione risolvè di lavar quest oltraggio nel fangue d' Ildibado . Un giorno che il Re mangiava co

Siuffi. niano . An. 541.

fuoi principali Signori, nell'atteche s'inchinava fopra la tavola per pigliare di una vivanda. Vila che fe ne stava dierro a lui infieme coll'altre guardie, gli troncò il capo con un colpo di faiabla con grandiffimo spavento de convitati. Ildibado aveva regnato poco più di un anno. Fu ucciso avanti la Prima-

vera di questo anno 541.

Erarico, Il Regno del fuo fuccessore coe Totila gnominato Eratico fu ancora più Re de' breve, Questi era Rugio di Na-Proc. zione, I Rugi s'erano uniti a' Go-Gos. /2. ti al tempo di Teodorico, ma fen-Chr fort. trimoni; ficche la distinzione de Succe 4 Hin Mife due populi fi confervava di flirpe e. 16. Pagi in stirpe . Avendo la morte dibado fatto nascere delle diffentioni ron Grot. Pr f. ad fra loro, i Rugi pofero ful trono Erarico, il più potente tra loro -Froc. ed i Goti lo riconobbero per Re più per timore, che per istima'. In un Regno di cinque men non si acquisto che difistima e dispregio . Ardivano perfino di rinfacciargli in fun preienza ; ch'egli non era ,

che un offacolo al riffabilimento de' Goti, i quali cominciavano a rialzarfi merce il coraggio, e la bravura del fuo anteceficre. Tutta la Nazione volgeva gli cechi fopra

1

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 143 Totila nipote d' Ildibado, e di già Giulirinnomato non oftante la fua gio-niano. vanezza, pel suo valore, e per la Ani 541. sua prudenza. Egli comandava in Trevito. Alla nuova dell'affaffinamento di suo Zio mandò a proporre a Giustiniano di darfi nelle sue mani colla Città , e colla guarnigione, quando se gli desse sicurtà che farebbe stato onorevolmente trattato. Giustiniano promise tutto quello, che chiedeva Totila; e fu accordato il giorno, che i Romani farebbero entrati in Treviso. Le cose erano in questo stato, quando i Goti mandarono ad offerire la Corona a Totila, sperando, dicevan eglino, di ritrovare in lui il valore di suo Zio. Dichiaro loro schiertamente la convenzione fatta co' Romani, ed aggiunse, che se si fosfero levati dinanzi Erarico prima del giorno stabilito per l'esecuzione del trattato, egli avrebbe condisceso al loro desiderio. Dopo questa risposta null'altro si cercava fe non l'occasione di toglier la vita ad Erarico; e la presentò egli medesimo. Avendo radunato il suo Configlio, propose di spedir Deputati all' Imperatore per chieder la pace a quelle medesime condizioni, che aveva ottenute Vitige cioè a dire.

dire, che i Goti conterverebbero il Cimfli. niano : paese di là dal Pò , e cederebbero An. 541. il resto dell' Italia. Ciò su in ap-

parenza accordato; ed Evarico fece immantinente partire alcuni Ambasciatori, a' quali segretamente commile di afficurar Giustiniano , ch' era pronto a cedergli tutta l'Italia, e a rinunziare il titolo di Re, purche le fosse assegnata una considerabile pensione insieme col titolo di Patrizio. Ma non sì tofto i Deputati si furono messi in cammino . ch' Erarico fu ucciso, e Totila proclamato Re a Pavia intorno al mese di Agosto. Questo principe veramente degno di fuccedere a Teodorico, portava il nome di Baduella, o Baduilla, come si vede dalle sue monete : Totila era un femplice soprannome, sotto al quale è più noto, e che nella lingua de' Goti significava Immortale.

Verona prefa, e riprefa . Pruc. c 3. Marc. Chr.

I Generali Romani più attenti a rubare l'Italia che a difenderla, penfavano folo a profittare delle Got. 13. turbolenze, che queste rivoluzioni cagionavano tra i Goti. Mossi alla fine da' rimproveri dell' Imperatore, che si lagnava della loro inazione, si portarono a Ravenna, e deliberarono di attaccare Verona La loro armata era di dodici mila

DEL BASSO IMP. E. XLVI. 145 uomini , comandati da undici Ge- Giuff. neralit, tra i quali Coffanziano ed niano : Alessandro tenevano il primo luo- An. 541. go'. Andarono a mettere il campo nove miglia discosto da Verona nelle pianure, che si stendevano tra questa Città, e Mantova. Marciana padrone di un Castello vicino, e fedele al servizio dell' Impero ; procurò loro un' intelligenza nella Piazza. Giudicarono bene di spedire un Offiziale con alcuni foldati per impadronirsi di una porta, ed afficurare l'ingresso al riminente delle truppe. Non fi trovò altri . che l' Armeno Artabazo il quale voleffe addoffarfi questa azzardofa commissione. Era poco innanzi venuto in Italia alla testa de' Persiani , che Belifario aveva fpediti a Coffantinopoli dopo la presa di Sifaurana, ficcome racconterò nel progresso. Prese seco cento soldati, e fi accosto alle mura col favor della notte . Fu loro aperta una porta come si aveva accordato: gli uni vanno subito ad avvertire l' armata, gli altri falgono fulle mura, ed ammazzano le fentinelle. I Goti credendo di aver a far fronte a tutto l'efercito Romano fe ne fuggono per la porta opposta; e si riordinano fopra un' eminenza, che St. degl'Imp T.23. G do-

Giuli. dominava la Città , e d' onde feoniano. privafi quel che accadeva in Ve-Au. 541. rona , e nelle circostanti pianure . Si flettero quivi tutto il rimanente della notte L' armata Romana aveva fatto appena tre miglia di cammino, che i Generali fi fermano per contendere insieme fopra la divisione della preda. Apparisce il giorno, ed i Goti rinvenuti dal loro spavento, vedendo per una parte il piccolo numero de' Romani ch' erano in Verona , e per l'altra la lontananza dell'armata, scendono correndo, e rientrano per la medefima porta per dove erano ufciti, che ritrovano ancora aperta. Si avventano fopra quel picciolo corpo di foldati, i quali non potendo loro far refiftenza , fi ritirano full' alto delle mura, e coraggiofamente si difendono . Trattanto i Generali dopo una lunga contesa, si avanzano colle loro truppe. Ma trovando le porte chiuse, e l'inimico in grado di fare una vigorofa refiftenza prendono il partito di tornarsene indietro ad onta delle grida de loro foldati , i quali dall' alto delle mura gli supplicavano almeno di favorire la loro ritirata. Questi veggendosi abbandonati, saltano abbasso dalla muraglia; alcuni s' inil have and franDEL BASSO IMP.L.XLVI. 147

frangono cadendo sopra le pietre ; Giustigli-altri incontrando un terreno pia-niano. no ed uguale si salvano, e riguada-An. 541. gnano l'armata con Artabazo, il quale carica di atroci rimproveri que vili e codardi Generali. Dopo aver ripaffato il Pò si fermarono a Faenza nella provincia Emilia fei leghe lontano da Ravenna.

Tofto che Totila ebbe intelo, che anima Verona era in ficuro, ne fece usci le sue re la guarnigione, che uni alla fua truppe. armata ded andò in traccia dell' Got. 1.3. inimico alla testa di cinque mila c.4 Jorn. uomini : Questo era il numero , a success. cui erano ridotte tutte le forze de Marc. Goti. Arrivato alle sponde del fiume Amona, che era di mestieri pasfare per raggiugnere i Romani, ficcome questa era la prima prova, ch' egli faceva del coraggio delle fue trup, pe, cost parlo loro in questa guita, ,, Compagni , noi siamo tutti pa-, renti , difcendenti dalla medefima origine; l'interesse è uguale per , tutti, come pure il pericolo . , Nella maggior parte delle batta-, glie il rifchio è il medefimo per , le due armate: ma qui gli effetti della sconfitta sarebbero a noi più funesti che a' nostri nemici . Effi hanno degli ajuti in quel , gran numero di guarnigioni , ch' - 2

niano . Alls 541.

STORIA " empiono tutta l' Italia; tutto l' , Oriente si arma per loro. Ma se , noi fiamo vinti, il nome de' , to mila nomini, che hanno inco-, minciata la guerra forto gli ordi-, ni di Vitige, siamo ridotti a cin-, que mila. Se questo pensiero ci o, affligge, ve n'e un altro, che o, deve riaccendere il nostro corag-o, gio. Ildibado non aveva al suo , comando più che mille foldati quando osò attaccare le forze Romane; tutto l'Impero de' Go-, ti è ristretto dentro le mura di Pavia : vedete quanto una fola , vittoria ha moltiplicate le vostre . è a noi più facile accrescere la , nostra potenza, che non fu ad n Ildibado farla rinascere quand'era annientata. La vittoria è fecon-, da , ingroffa gli eferciti , e raddoppia il loro vigore. Spiegate, qui tutti i vostri ssorzi, la glo-, ria è dinanzi agli occhi vostri ,, e la tomba forto a' vostri piedi . , Quale speranza non deve ispirarn vi la barbara condotta de' Romani l La loro crudeltà, la loro avarizia gli hanno refi l'orvore , dell' Italia . Questi popoli svena) turati dopo effersi dati nelle loro 1550mm mani

DEL BASSOIMP.L.XLVI. 140 mani gemono nella più afpra Giufifehiavità, e vi stendono le brac- niano. cia come ai loro liberatori. Se An. 5416 vi hanno traditi , i loro tiranni gli puniscono più rigorosamente che voi medefimi non fareste Dio vi chiama per punire l'in-, giustizia ; fervite alla sua vendetta ; pensate che combattete , contro a codardi, che non hanno , ancora ceffato di fuggire dopo , che fenz' aver veduto l' inimico , hanno abbandonata Verona di oi erano padroni, Artabazo configliava di mettere Battain aguato sulle rive del fiume un glia di corpo di truppe il quale lasciando Faenza, passare i nemici gli tagliasse a pezzi innanzi che il rimanente potesse raggiugnerlo. Ma i Generali, che non erano mai d'accordo, perdettero il tempo contrastando, e non fecero alcun movimento . Totila distaccò trecento uomini, i quali andarono a paffare il fiume una lega di sopra con ordine di ripica garfi fulla retroguardia, e di affaltare i Romani alla coda quando fosse appiceata la zussa. I due eserciti si avvicinano. Intanto che stanno attendendo il segno, un Goto di

3

grande statura , di minaccioso , e terribile aspetto , coperto di un el-

-65.50

Giulli-

mo, e di una corazza caccia il fuo cavallo fuori degli ordini, e ferman-An. 541. dosi nel mezzo della pianura sfida al combattimento il più ardito de? Romani . Questo guerriero aveva nome Uliari, ed era noto per la fua forza, e pel suo coraggio. Artabazo fu ancora questa volta il solo che ardisse di accettare la sfida. Corrono l'un fopra l'altro , e si lanciano i loro giavellotti . Uliari fu giunto da un colpo mortale nel lato destro, e sarebbe stato gettato giù da cavallo, se non si fosse sostenuto sopra la sua lancia, Mentre Artabazo si avvicina per finire di ucciderlo la lancia di Uliari ch'era appoggiata ad una pietra gli rade il collo, e riscontrando un'arteria ne fa sgorgare il sangue in copia . Uliari cade morto, e il vincitore raggiugne l'esercito . Non si potè arrestate il sangue ; e questo valoroso Straniero, il quale dopo aver combattuti i Romani sulle frontiere della Persia, gli serviva in Italia col medefimo valore, morì tre giorni dopo compianto da tutti i soldati. La sua affenza rese più facile a Totila la victoria. Mentre si medicava la fua ferita fuori del tiro delle frecce , effendofi i due eserciti azzuffati, i Romani si spa-

DEL BASSO IMP.L.XLVI. wentarono alla vista del distacca- Giusti-mento de Goti, che vedevano niano. diecro a loro, e non pensarono Am 541. che a suggirsene. Furono per la maggior parte prefi , o morti . e perdettero tutti i loro stendardi : lo che non era avvenuto giammai do-

po il principio della guerra. Questa prima vittoria fece rinafeere la speranza nell'animo de glia di. Goti, Il Re spedi una parte di lo Proc.Got. ro sotto la condotta di Bleda, di l.3.65. Roderico, e di Uliari ad affediare Marc. Fiorenza. Giustino, che comandava in questa Piazza, fece sapere a Ravenna, che non era in grado di difendersi. Bessa; Cipri no, e Gio. vanni il fanguinario volarono in di lui foccorso, ed i Goti si ritirarono vicino a Mucella da quattro in cinque leghe discosto da Fiorenza. I Generali Romani avendo preso feco Giustino, lasciarono alcuni soldati nella Città, e marciarono all' inimico. Furono di parere di dare il comando generale ad uno di loro, il quale sarebbe andato innanzi per attaccare, mentre intanto gli altri lo feguirebbero lentamente. Ma ficcome tutti erano indipendenti uno: dall'altro , e ciafeuno fi riputava superiore in merito, convenne rimettersi alla sorte, la quale cadde fopra

STORIA fopra Giovanni il fanguinario Gli Cinfliniano . altri ricularono di seguirlo, e Gio-An. 541. vanni si portò solo colle truppe da lui comandate. I Goti al fuo avvicinamento guadagnarono un'eminenza vicina ; egli gli feguì colà con ardore: fu oftinatamente combattuto ful pendio della collina, ed il macello era grande da ambe le parti. Giovanni si segnalava colla sua au. dacia; e sempre alla testa de fi oi; fi esponeva ne' luoghi più pericolofi. Essendo uno della sua guardia flato uccifo accanto di lui, fu creduto ch' egli medefimo fosse stato ammazzato. Lo spavento si diffonde tosto nelle sue truppe ; le quali. fcendono in disordine nella pianura, dove s'erano fermati gli altri Generali . Avevano delle forze di soverchio per far fronte agl' inimici, ed anche per circondargli; ma

effendosi il terrore comunicato a' loro soldati, si dividono tutti, e si disperdono. Bessa è serito, e la maggior parte cadono sotto il brando del Goti. Quelli, che scampano dal macello, suggono per molti giorni senza esser inseguiti nelle piazze dove arrivano sinancii, e siatuti, e pieni ancora di spayento non annunziano se non la morte del lo-

Jen:

DEL BASSO IM. L. XLVI. 162 pe la comunicazione tra i Generali, Giulia cialcuno de' quali fi stette rinserra- niano to in una Piazza; Costanziano in An. 541) Ravenna, Giovanni in Roma, Beffa in Spoleto; Giustino in Fiorenza, e Cipriano in Perugia, penfando solo a fortificarsi : e a mertersi in difesa di Totila, che credevano fempre alle loro porte Questo Principe generoso del pari che valorofo , trattò i ; prigionieri con tanta dolcezza, che prefero partito nella sua armata, e lo servirono di poi con tanta fedeltà e tanto zelo, come i suoi sudditi natureli . a a wit

Per resistere ad un'inimico tanto I Lazi formidabile per le sue virtu come chiamane Cofroe. per la sua scienza militare, l'Italia Proc. conosceva anche di troppo il biso- Perf. gno, che aveva di Belifario . Ma Li. c.150 questo Generale era allora all'altra Idem estremità dell'Impero Cosroe che c. 9. fin dall'anno antecedente aveva violato il trattato di pace subito dopo che lo aveva conchiufo, era paffato nella Lazica alla telta di un numerolo efercito per discacciare i Romani da questo Regno Ecco quale fu l'origine di questa guerra. Zathio, come veduto abbiamo, erafi strettamente collegato a' Romani focto il Regno di Giustino. Suo

154 STORIA figliuolo Gobazo regnava nella Lazica dopo la morte di Opfitete fra-An. 541. tello di Zathio, e ch' era a lui suc-

ceduto. Ma questo Principe era oppresso dalla tirannia de' Comandanti delle truppe, che i Romanimantenevano ne' suoi Stati, Il General Pietro s' era reso odioso col fuo orgoglio e colla fua avarizia. I suoi successori avevano seguite le fue tracce; e Giovanni di soprannome Zibo fini d'irritare il popolo colle fue concussioni. Era costui un nomo uscito dal fango, il quale si era follevato per quelle vie, che dovrebbero condurre al patibolo. Niuno era più di lui industrioso nell' inventare mezzi di arricchirfi, e le fue ricchezze gli avevano dato il modo di comprare il comando della Lazica Induste Giustiniano a fabbricare alla spiaggia del mare la Città di Petra, della quale fece la fua piazza d'armi e il fuo magazzino, per introdurre, e stabilire un monopolio, che rovinava tutto il paese, procurando a lui solo immensi profitti. I Lazi non avevano nè trumento, nè vino, nè fale, e mancavano di molte altre cose necessarie alla vita. Le traevano dalle coste meridionali del Ponto Eusino, dando in ifcambio cuoj crudi

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 156 o preparati, e degli schiavi . Zibo Giustis'impadroni di tutto il commercio; niano non fi poteva vendere ad altri che An. 541. a lui, nè comprare da altri che da lui a quel prezzo, ch'egli voleva. Gli Offiziali, e i foldati Romani altro più non erano che fuoi fattori . Egli aveva discoperto molto tempo innanzi buona parte di que' raffinamenti, che gli appaltatori hanno di poi ridotti in arte In ultimo i Lazi stanchi da tante vessazioni deliberarono di ricorrere a Cofroe . Gli mandarono ad offerire la Sovranità, purchè si obbligasse a non dargli mai in poter de' Romani contro loro volontà. Il Repromile di trargli di schiavità, e domando loro se era possibile penetrare nel loro paese con un elercito ; perche aveva inteso dire , che le vie, per cui in esso si entrava erano chiuse da tante montagne dirupate e scoscese, da cost folte bofeaglie, che erano quasi impraticabili perfino ai viaggiatori. I Deputati risposero, Che in quelle istesse montagne , che parevano inacceffibihi, fi ritrovava con che agevolurne la salita: che bastava atterrare i bo-schi, di cui erano coperte, è i cui alberi ammontinati gli uni sopra gli altri gurebbero colmati i precipizi;

100

STORIA

che si offerivano di servirgli di gui-Giudida , e che la gente del paese si uniniano Ap. 541. rebbe a' suoi soldati per appianargli le strade. Cofroe fece subito gli apparecchi di questa spedizione . Per occultare il suo disegno, raccomandò segretezza ai Deputati, e sece correr voce, che gli Unni avevano fatta un' irruzione in Siberia, e che

gi Petra. Proc. c. 37.

voleva marciare contro di loro I Persia- Quando dopo aver traversata ni rispin- l'Iberia, su arrivato alle frontiere ti davan-della Lazica, Gubazo andò a prestargli omaggio prostrandosi a' suoi Perf. 1.2. piedi , e lo riconobbe per suo Sovrano. Cofroe marciò verso Petra, e distaccò un corpo di armata per andare ad impadronirsene sotto la condotta di uno de' suoi Generali cognominato Abeniamido. Non mancava a Zibo ardire, e coraggio; e per lo meno intendeva le arti e le astuzie della guerra. Proibl a' soldati della Città di farsi vedere ne fuori della Città, nè fulle mura, e gli collocò dietro alle porte, con ordine di offervare un profondo filenzio. I Perfiani non vedendo comparire alcuno, e non fentendo verun romore, credettero che la Piazza fosse abbandonata. Ne diedero avviso al Re, il quale ordinò loro ohe scalassero le mura, ed atterras-

lero

DEL BASSO IMP. L.XLVI. fero le porte a colpi di ariete. Af- Giaffiaspettando l'estro di una operazione An, 541tanto facile , quando tutto ad un tratto vede aprirfi le porte sufcire Romani con furore, tagliare a pezzi molti della fua gente, e mettere gli altri in fuga Trasportato dalla collera fa prendere Abeniamido per effersi lasciato sorprendere, diceva egli, da uno feiagurato gabel-

liere . Ouesto affronto lo rese più offia Prela di nato . Circondo la Piazza , ed ac Petra. campo più d'appresso, che fu pose fibile fuori del tiro delle macchine 6, 17. Il giorno dopo visitò i luoghi di Idem Got. fuori , e fece avanzare tutto il fuo 14 c.45. efercito per lanciare le trecce fulle mura Ma i Persiani facevano mi 2. Just. nor male agli, affediati , ch' eglino Novel 28fteffi non ne ricevevano . Le mace Cellur. chine di ogni specie, di cui era 1.3. c. 9 coperta la muraglia, accidevano lo- 6. 3. 4. ro molti soldati . Zibo perdette in 16. 17. questa occasione la vita; fine troppo onorevole per un concuffionario Verso la sera i Persiani si ritirarono nel campo, e il giorno appresso lavorarono per fare un fotterraneo Petra era cinta da un lato dal mare e dall'altro da rupi , che la rendevano inaccessibile. Non si po-

anecd. c.

158 STORTA

Giuffi- teva entrarvi per altra via che per niano dun' angusta gola tramezzo a due An 541 montagne, e questa gola era chiusa da una groffa muraglia, all'estremità della quale forgevano due torri, atte, mercè del loro interno pieno e solido fino ad una grande altezza, a refistere a' colpi dell' ariete . I Perfiani conduffero il forrerraneo fino fotto ad una di queste torri, e dopo aver distaccate molte pietre dalle fondamenta, fostentarono l'edifizio con puntelli, a cui appiccarono il suoco. I Romani, che erano alloggiati nella parte superiore della torre, ebbero appena tempo di falvarfi , e di ridurfi dentro al recinto della Piazza . Distrutta quest' opera la Città restava senza difesa da quella parce : lo che costrinse a de abitanti a capitolare. Si arrefeto a condizione, che farebbe flata loro lafciata la vita, e tutti i loro effetti . Il Re s' impadronì folamente delle ricchezze di Zibo, ch' erano immense; e seppe guadagnare per modo la guarnigione, che prele servizio nel suo efercito Coiroe volle togliere ancora ai Romani due Piazze, che loro restavano sopra questa costa all' estremità sententrionale , e queste erano Seba-stopoli, Diolcuria o Pitionte, QuefteDEL BASSO IMP. L.XLV. 159
fte due Città diffanti una dall'altra Giuffi.
due giornate di cammino, famolifiniano.
fime un tempo e molto commer. An. 541.

cianti, erano allora quafi rovinate; e Giustiniano in una delle sue Novelle le chiama soltanto Castella. Le guarnigioni di queste Piazze sentendo, che le truppe di Persia erano in cammino , e vedendo di essere inabili alla difesa, vi appiccarono il fuoco, e si salvarono per mare a Trebisonda. Nel medesimo tempo due altre Città , Cepe , e Fanagora poffedute da lungo tempo addietro da' Romani presso al Bosforo Cimmerio furono prese e spianate da' Barbari vicini . Cosroe non fece in quett' anno verun' altra impresa. Le sue truppe avevano molto patito dalle marce faticofe , dalla carestia , e dalla pestilenza. Seppe, che Belifario fi avvicinava alla Persia, che l'Assiria era già in preda a' Saraceni, e che gli Unni, che aveva spediti in Armenia per fare una diversione, erano stati tagliati a pezzi da Valeriano . Inoltre i fuoi foldan stanchi , e consumati dalle fariche, olavano dire altamente, che le intraprese del Re oltrepaffavano il suo potere , e che le forze della Perfia non avrebbero giammai pareggiate quelle dell' Impero .

160 STORIA

Giustiniano . Au. 541.

pero. Cofroe per diminuire quefta vantaggiosa opinione , che avevano della Romana potenza, fece leggere alla testa della sua armata una lettera, che Teodora scriveva s Zabergano, pregandolo d'ispirare al suo padrone sentimenti pacifici , e promettendogli una gran ricompenfa : Io sono padrona ; gli diceva, di aprirvi i tesori dell'Imperatore; tutto è a mia disposizione nell' Impero .- Il- Re faceva loro notare queste ultime parole, e domandava ad effi, quale idea si formavano di uno Stato governato da una donna. Questo bastò nello spirito di una Nazione tutta guerriera, per far fuccedere il disprezzo alla stima che faceva de' Romani Non ostante Cofroe deliberò di partire, pose guarnigione in Petra, e traendofi dietro un numero grande di prigionieri , ripigliò il cammino della Perfia. 30. 6 5 150 25 75

Nel tempo che Cofroe fi appa-Belifario a Dara, recchiava a marciare nella Lazica Proc. l' Imperatore, ché non era informa-Perf.1.2. to de' movimenti di questo Princir. 14. 16. pe, aveva richiamato Germano, e Marc. Chr. Jorn. fatto partir prontamente Belifario affine di prevenire il Re di Persia, Succell. Pagi ad che credeva disposto ad entrare in Melopotamia Belifario arrivato in riele questo

DEL BASSO IMP, L.XLVI. 161 questo paese trovò delle truppe ro- Giaffi-" vinate, e lacere, senza vestici ; niano, i senz' armi, e che non ardivano di Au, 541. comparire davanti a' Persiani . La fua prima cura si su di metterle in buono stato. Mandò poscia alcune fpie in Persia ad informarsi de di-segni di Cosroe: queste surono ingannate dalle voci, che faceva correre questo Principe; e riportarono, che il Re marciava in Iberia per combattere colà gli Unni . Su questa relazione, Belisario risolvette di entrare in Persia. Aveva poco innanzi ricevuto un grosso rinsorzo di Saraceni condottigli da Areta; e l'Imperatore gli faceva fretta con replicati ordini . Avendo adunque convocata a Dara un'Affemblea generale di tutti i Comandanti im-piegati in Mesopotamia, gli confulto intorno al piano, che doveva leguire in questa campagna Fietro, e Buzete pensavano, che si dovesse entrar fenza indugio in azione, ed attaccare la frontiera di Persia . Tutto il Configlio fu dello stesso parere. Recitanco, e Teortisto, i quali comandavano un corpo com-posto di guarnigioni di Siria, approvavano questa risoluzione; ma non volevano feguire l'efercito, dicendo, che la loro affenza avrebbe

162 IVSTORIA

Giusti- lasciate esposte la Siria, e la Feniniano: cia alle scorrerie di Alamondaro. An. 541: Belisario fece loro vedere, che il loro timore non aveva sondamento, perchè era allora il Solstizio di estate, tempo in cui i Saraceni consecravano due intieri mesi alle pratiche della loro religione senza fare.

Battaglia Belifario andò ad accampare due vicino a leghe difcosto da Niste, in una propieta valta pianura, irrigata da forgentia.

I fuoi Luogotenenti si maraviglia.

I suoi Luogotenenti si maravigliavano, che fi fermaffe tanto lontano da questa Città , della quale pretendevano, che si dovesse formare l'affedio : ed alcuni ancora riculavano di obbedire ; sicchè contro al suo costume, fu costretto a render loro conto de' motivi della fua condotta. Rappresentò adunque loro ; Che Cofroe allontanandofi aveva certamente avuta l'attenzione di guernire la sua frontiera, e che anzi che trascurar Nisibe, il primo baluardo della Perfia ne aveva dato il comanto a Nabedo il più gran Signo. re del Regno; che per prender Nifibe era di mestiri tirar Nabedo fuori. della Piazza, e distruggere la guarnigione; che fe fi combattelle accosto alla Città , l'inimico avendo la ritirata tanto vicina . non riceverebbe -55 ran

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 161

gran danno ; laddove fe la fua guar- Giuninigione si allontanava, avrebbesi niano. tempo di tagliarla a pezzi o inje-An. 541.

guendola , o impedendole il ritorno . Queste ragioni appagarono tutti gli Offiziali eccettuato Pietro, il quale andò ad accampare una mezza lega lungi dalla Città Belisario lo fece avvertire, che le ne stesse in guardia ; che probabilmente gl'inimici farebbero venuri ad attaccarlo ful mezzo giorno, perchè questa era l' cra, in cui i Romani prendevano il loro pranzo, lo che i Perfiani non facevano che verso la sera. Pietro si tenne in ordine di battaglia fino a mezzo giorno, ma allo-ra i fuoi foldati non potendo fopportare gli ardori del Sole, depofero le loro armi ; e si dispersero per raccogliere de' fichi , che vedevano in gran quantità d'intorno al loro campo . Nabedo profittò della loro negligenza per fare una fortita. Corfero in tumulto alle loro armi, e mandarono a chiedere a Belifario un pronto foccorfo : egli s' era già posto in marcia alla vista de vortici di polvere, che gli avevano annunziata la fortita degl'inimici. Le truppe di Pietro erano in rotta; avevano di già perduti cinquanta uomini collo stendardo; e non

Giulliniano . An 541.

e non ne sarebbe campato un solo, se Belisario non fosse venuto a rapiré la vittoria a' Persiani . I Goti, che formavano la prima linea, affaltarono così gagliardamente i nemici colle loro lunghe chiaverine . che gli posero in fuga. Ne uccisero cento cinquanta, ed infeguirono gli altri fino alla Città . Pietro dopo aver ricevuta questa lezione, si ritirò colle sue truppe nel campo di Belifario. Il giorno appresso i Perfiani piantarono come un trofeo fopra una delle loro torri lo stendardo, al quale con un vile motteggio avevano attaccate molte falficce per infultare questo Generale, a cui piaceva mangiar bene, ma non ofarono più uscire dalla Piazza.

Presa di Sisaura-

Essendosi Belisario proposto di passare il Tigri, e di portare il faccheggiamento in Persa, in tempo dell'assenza di Cosroe, non volle perdere il tempo davanti a Nisibe, il cui assedio sarebbe stato lungo, e micidiale. Essendosi pertanto messo in marcia, dopo una giornata di cammino arrivò dinanzi a Sisaurana. Era questa una Fortezza popolatissima, dov'erano in guarnigione cento Cavalieri de' più bravi della Persa sotto un Comandante di gran riputazione, per nome Blescano.

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 165 Al primo attacco i Romani furono Giutti. ributtati con perdita grande . Beli- niano An. 5480 fario per non lasciare dietro a se tanti nemici, delibero d'impadronirfi di questa Piazza; e siccome i Sa-raceni non erano in conto alcuno atti alle operazioni di un affedio così fece loro paffare il Tigri col Re Areta per facchegg are l'Affiria, e recargliene delle notizie. Vi aggiunfe un corpo di mille dugento uomini fotto il comando di Trajano, e di Giovanni Faga. La Fortezza non refistette tanto tempo quanto pensato aveva Belisario. Avendo saputo da alcuni prigionieri, che mancava di viveri, vi fpedì Giorgio uomo accorto ed intelligente, il quale induste gli assedia-ti ad arrendersi. Gli abitanti, ch' erano Cristiani e di stirpe Romana. ebbero la libertà di ritirarfi co' loro effetti . La Piazza fu spianata , e i Persiani furono condotti a Cofantinopoli con Blescano . L'Imperatore gli fece foldati, e gli spe-di in Italia a guerreggiare contro i Goti; e quell' Artabazo, che morì quest'anno a Faenza, era uno di questi prigionieri.

Frattanto Areta dopo aver passa- Persidia 70 il Tigri, trovando un paese ab. di Areta. Bondante, e che non aveva da lun. 166 STORIA

go tempo sofferto alcun guasto, fe-Giufti. niano e ce un ricco bottino; e per non di-An. 541. viderlo coll' armata di Belisario, delibero di non ritornare più al campo. Si fece recare un falso avviso, che un numeroso esercito di Persiani passava attualmente il Tigri , e che Belifario , non avendo forze bastanti a combatterlo, prendeva il partito di ritirarsi . Per suo configlio Trajano, e Faga fe ne ritornarono in Mesopotamia, e si rinserrarono in Resena, detta allora Teodofiopoli . Belifario non avendone alcuna nuova, e temendo, che non si fossero perduti con Areta, passò inutilmente molto tempo aspettandogli . I caldi della state, e gli ardori di un clima cocente ; al quale i Romani, e particolarmente i Traci non erano avvezzi cagionarono la pestilenza nella sua armata, e la terza parte de' fuoi foldati era già attaccata da questa funesta malattia. Passati i due mesi di festa che solevano celebrare i Saraceni , Recitano , e Teottisto domandarono il loro congedo per andare a difender la Siria contro le incursioni di Alamondaro . Giovanni figliuolo di Niceta configliava Belifario di paffare l'Eufrate e le grida de' foldati lo costrinsero

ad

DEL BASSO IMP, L. XLVI. 167 ad acconfentievi . Carico glamma- Giuffilati fopra de' carri , e fe ne tornò niano . in Siria. Fu alla fine informato An. sat. della perfidia di Areta, ma il Saraceno fi tenne fempre tanto lontano, che andò impunita. Nel medefimo tempo che il Generale Romano abbandonava la Persia, Cosroe vi rientrava per difenderla . I prosperi successi, che avuti aveva nella Lazica non lo consolavano della perdita di Sifaurana, e del faccheggiamento dell'Affiria, Passò il veri no nel fare i preparamenti di una nuova fredizione Belifario ritornò a Costantinopoli . Questo Generale fu biasimato di aver indugiato a paffar il Tigri fubito in ful principio della campagna : pretendevafi ch'egli avesse potuto mettere a sacco tutta l' Affiria, penetrare fino a Ctefifonte, e ricondur feco gli abitanti di Antiochia che Cofroe aveva trasportati in Persia.

Una fegreta trama contribul an-Malvagicora ad affrettare il ritorno di Be- tà di Anlifario. Fozio bastardo di Antonina,
ma degno di un'altro nascimento
accompagnava Belisario in Oriente. c. 23.
Antonina l'odiava perchè si vergo- Theoph,
gnava delle disolutezze di sua ma. P. 204.
dre, e cereava solo di farlo perire.
Il Giovane sia per vendetta, sia per

## 168 3 7 ORIA

un troppo vivo sentimento di onore Giuftiniano . fece avvertir Belifario della fegreta An 541. corrispondenza, che manteneva nella sua affenza con Teodosio a Coflantinopoli. Belifario fi fdegnò forte, e protesto, che si sarebbe alla fine vendicato di tanti oltraggi. Antonina, che aveva tratti dalla fua i domestici di suo marito, ebbe avviso de' cattivi servigi, che le prefiava Fozio, e del pericolo in cui fi trovava. Prese il partito di al-lontanare per alcun tempo Teodofio, e di andare in persona a ritrovar fuo marito, fopra del quale conofceva il suo potere . Ma egli era questa volta troppo irritato, e quando ebbe ripaffato l'Eufrate, tofto che seppe ch'ella si avvicinava, la fece arrestare senza permetterle di comparirgli davanti. Dicesi ancora che avesse più volte il pen-fiero di levarsela dinanzi; ma che la sua passione per lei su sempre più forte che non era il suo idegno. Al suo ritorno l'Imperatrice, che amava la complice de' fuoi misfatti , cercò di riconciliargli , e ne venne a capo fenza gran difficoltà. Coloro, che intraprendevano di giu-Rificare Antonina, erano certi di ritrovare un valido Avvocato nel cuore di suo marito. Teodora tratto cru-

Bel

DELBASSO IMP.L.XLVI. 169 delmante tutti coloro, che avevano Giufficontribuito a far aprire gli occhi a niano. Belifario fopra la fua condocta . An 541. Fozio s' era impadronito della perfona di Teodofio ad Efefo, e lo aveva trasportato in un Castello in Cilicia. Fu costretto con una dolorofa tortura a manifestare dov' era Teodora fece ritornare questo scellerato, lo restituì ad Antonina, lo alloggiò nel suo Palazzo, e minacciò l'Impero di dargli il comando delle armate . Fozio su per tre anni rinferrato in un orribile camerotto, d'onde, essendosi alla fine salvato si fuggì a Gerusalemme, dove

to fotto Belifario, e il cui valore dava grandistime speranze. Difgra-Poco tempo innanzi, queste due zia di Giovanfemmine, le quali non conofcevano ni di fe non la frode , e la menzogna Cappadele avevano poste in opera per ros cia. vinare un uomo, che la giustizia Proc. aveva diritto di punire. Giovanni Perf. l.I. c.25. 1.2. di Cappadocia Prefetto del Pretoca Idem rio tiranneggiava da dieci anni adanged. c. dierro l' Impero'. Teodora gli paf-Chr. Mare. sava tutte le sue ingiustizie ma le. p. 77. St. degl'Imp.T.23. H

prefe il nome di Fotino, e si ficete nascosto in un Monastero, di cui di in appresso Abate. L' Impero perdette nella sua persona un giovane guerriero, allevato, ed issuivane guerriero, allevato, ed issui170

non gli perdonò di aver molte vol-Giuftite tentato di screditarla nell'animo niano . An. 541. dell' Imperatore; e deliberò di prevenirlo . L' impresa era delicata; il Prefetto aveva la fiducia del suo padrone : ma aveva ancora tanti vizi, che dava facilmente attacco a' fuoi nemici. La fua smisurata ambizione gli faceva prestar fede alle predizioni di certi impostori i quali gli promettevano la Corona Imperiale. Teodora si propose di attaccarlo in questa parte debole; comunicò il suo disegno ad Antonin i, la quale gli offerì tutti i ripieghi, e gli espedienti della sua astuzia, e della fua scaltrezza. Il Prefetto aveva un' unica figliuola, chiamata Eufemia: Giovane ancora e senza esperienza fi lasciò prendere dalle carezze di Antonina, la quale non cessava di mormorare contro Teodora, e Giu-Riniano, dicendo che erano moftri d'ingratitudine, che dovevano tutto a Belifario, e che lo ricompenfavano folo con mali trattamenti e con disgrazie. Le faceva intendere, che se suo padre volesse prestarsi al pubblico interesse, tante ingiuflizie sarebbero presto risarcite. Il Prefetto benchè consumato nel maneggio di Corte, si lasciò ingannare dalla sua ambizione, ed inciam-

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 171 pò neila rete . Convenne di una Giuli.

conferenza notturna con Antonina niano. in un fobborgo di Calcedonia. Teo- An. 541. dora informò l' Imperatore delle perfide disposizioni di Giovanni di Cappadocia. L' Eunuco Narsete, e Marcello Comandante delle guardie del Palazzo, ebbero ordine di andare con de' foldati a nasconderfi nel luogo della conferenza, e di uccidere sul fatto il Prefetto, se i fuoi discorsi facessero conoscere, ch'egli era reo. Dicesi tuttavia, che l'Imperatore sempre affezionato al fuo Ministro, lo facesse avvertire di scanlare questa conferenza. Ma era giunta l'ora, in cui i delitti di Giovanni di Cappadocia dovevano ricevere il loro caftigo. Si portò a Calcedonia, e mentre si obbligava con giuramento a fecondare con tutto il suo potere la congiura di Antonina, Narsete e Marcello escono del loro aguato; le guardie di Giovanni accorrono per difenderlo; Marcello è ferito; Gio. vanni se ne sugge, e si ricovera in una Chiesa di Costantinopoli. Fu spogliato della sua Carica, condotto a Cizico, ed ordinato Sacerdote per un enorme abulo, che regnava a que' rempi . Non ne fece mai le funzioni per timore di chiudersi H 2 per

172 per fempre il ritorno alle Dignità, ch'ebbe sempre la follia di sperare. I fuoi beni furono cofiscati, ma ne falvò una parte ; e l'Imperatore per un effetto dell'antica benevolenza, gli rilafciò quafi tutto il resto , sicche egli continuava a vivere splendidamente con gran dispiacere dell'Impero, da cui era odiato ed abborrito. In fine, in capo a quattro anni la pubblica wendet-ta fu appieno fodisfatta. Essendo stato Eusebio Vescovo di Cizico trucidato in una sedizione, Teodora fece accusare Giovanni come autore di questo misfatto; e benche non fi avesse potuto convincernelo, fu posto in prigione, stracciato a colpi di frusta, ed obbligato a fare in pien tribunale la confessione di tutta la sua vita. Fu fatto dipoi imbarcare per l' Egitto fenz' altro equipaggio che alcuni miserabili cenci , di cui su vestito . In tutti i porti, dove il vascello dava fondo. fi esponeva Giovanni di Cappadocia fulla pubblica strada, e si costrigneva a chiedere la limosina a' passeggieri. Traversò mendicando una gran parte 'dell' Egitto fino ad Antinopoli, dov'era relegato. Quefto è quello che ha dato origine al

Romanzo della mendicità di Beli-

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 193
fario: alcuni ferittori fenza crittea
hanno confufa la dilgrazia di que niano.
fto gran Capitano con quella di An. 54tò
Giovanni di Cappadocia, ch'era
loro meno nota. Questo feiagurato
Prefetto, nel mezzo persino della
miferia, non aveva ancora perduto
il suo carattere siscale, ed osò chiamare in giudizio alcuni abitanti d'
Alessandra, come debitori dell'
Erario. Dopo la morte di Teodo-

ra ebbe la libertà di ritornare a Costantinopoli, dove morì nella

povertà, e nel disprezzo.

Teodoto fu suo successore nella Caratte-Presettura: non era questi un uomo fuei lucvirtuofo, ma non trovandolo Teo. cellori dora malvagio quanto bastasse, lo Proc. fece accusare di sortilegio, e di anced. c. maleficj; e quantunque il Questore 9. 22. 23. Proclo lo avesse dichiarato innocente, fu nondimeno efigliato a Gerusalemme. Gettò dipoi lo sguardo fopra Pietro Barsamete, nel quale riscontrava tutté le qualità che potevano piacerle. Sirio di nazione, dopo aver fatta la prosessione di banchiere, dove non aveva risparmiata cosa alcuna per arricchirli, fu ammesso nelle guardie dell' Imperatore. Divenuto Prefetto del Pretorio spiegò tutta la fua abilità, rivolgendo in fuo proprio vantaggio la paga delle mili-

5.3

Giustiniano . An. 541

STORIA zie, vedendo le cariche, e i governi, che lasciava poscia mettere a ruba da coloro , che ne avevano comprato il diritto , allontanando le persone dabbene ; per impiegar folamente degli uomini scellerati, sopprimendo gli siipendi degli Offiziali del Palazzo, riducendo le Provincie alla penuria, e sforzandole a recare a Costantinopoli il loro frumento per rivenderlo loro a doppio prezzo, benchè fosse guasto, corrotto, e degno di effer gettato nel mare. La seta si cavava dalle Indie per via della Per-fia; mettevasi in opera a Tiro, e a Berito in Fenicia, e di là si diffondeva in tutto l' Occidente, Barsamere s' impadronì di questo commercio; sforzò gli arteficì a lavorare solo per lui, e proibì sotto groffe pene di venderne o di comprarne da altri che da lui Vendeva l'oncia di feta di tintura ordinaria e comune fei monete d' oro, lo che equivale ad ottanta lire di Francia; e quella di tintura Regia quattre volte altrettanto; lo che rovino intieramente Tiro , e Berito, i cui artefici passarono in Persia, I successori di Barsamete a di lui esempio divisero col Fisco gl' immensi guadagni di questo mo. nopolio. Le doglianze di tutto l'

----

DELBASSO IMPLXLVI. 175 Impero , le mormorazioni del po- Giuffipolo di Costantinopoli, le minacce niano. delle persone di guerra, e più an. An. 541. cora l'enormi ricchezze di questo concuffionario fecero in ultimo aprire gli occhi a Giultiniano . Teodora sostenne lungo tempo un Magistrato tanto conforme a' suoi desiderj. Fu d'uopo tuttavia cedere al pubblico odio; ma il facrifizio non fu intiero : fu spogliato della Carica di Prefetto del Pretorio, e gli fu conferica quella di Sopraintendente alle pubbliche entrate , la quale fu tolta a Giovanni di Palestina Magistrato irreprensibile, e difinteressato, il quale ne' pochi mesi dacchè occupava questo posto. erafi conciliata la stima universale. In questa nuova Dignità Barsamete non cangiò indole o costume. Soppresse quasi sutte le pensioni, che saceva il Principe; lo che ridusse alla mendicità moltiffime famiglie : e levo ancora tutte le remissioni, che gl' Imperatori solevano fara del resto delle contribuzioni. Scemò il pelo della moneta d'oro fenza diminuirne il valore. Era un costume introdotto fin dal tempo di Augusto, che nella cerimonia de' quinquennali, cioè allora quando i Principi rinnovavano dopo

Giulliniano. An. 541.

cinque anni la premoria del loro innalzamento all' Impero, fi diftribuiffero cinque monere d' oro a ciascun soldato : questa liberalità , che non era giammai stata interrotta da quasi seicent'anni addi:tro, fu abolita per configlio di Barfamete.

Confola-Ricciol. Chron.

lo non so le parimente per suo to aboli- configlio l' Imperatore quest' anno to Proc. tralasciasse di elegger Consoli: ma aneed. c. questa soppressione non recava ve-105. Ba- run pregiudizio allo Stato. La Confolare potenza ofcurata da lungo tempo innanzi dalla fovrana autorità non era più che un sem-Murato- plice titolo senza realità. La funzione de Consoli si riduceva a far inscript, pompa di sette volte l'anno con una folenne, e magnifica marcia, durante la quale gettavano danaro al popolo. Queste spese ascendevano a duemila libbre d'oro; e ficcome pochi Consoli erano in grado di supplire ad esse, veniva in foccorlo l'Imperatore, e l'Erario Regio ne sosteneva una gran parte. Marciano aveva voluto abolire queste vane e superflue liberalità; ma la vanità de' Magistrati, e l'avidità del popolo le avevano perpetuate. Nel 536. Giustiniano le moderò con una legge

DEL BASSOIMP.L.XLVI. 177 affinche, dic'egli, l'eccesso di queste Giustiper mancanza di persone provve-dute di ricchezze bastanti a soste-nerse. Non aveva ancora disegna di sopprimere questa Dignità : ma sei anni dopo la lasciò del tutto cadere non eleggendo più Consoli. Basilio su l'ultimo, e l'anno ap-presso 542 è segnato ne' Fasti, e nelle leggi , il primo dopo il Confolaro di Bafilio. Si continuò a fegnare così la data fino nel 587. Allora non si fece uso di altro ca. rattere cronologico se non "dell' anno del Regno, e di quello dell' indizione. Vi fi aggiunfero di poi gli anni di Gesù Crifto; lo che cominciò in Italia fin dall'anno 590., ma più tardi negli altri paefi. Benche questo anno 541. fiz confiderato come l'ultimo del Confolato, nondimeno i feguenti Imperatori , come Giustino secondo ; Tiberio, Maurizio, ed Eraclio presero ancora alle volte il titolo di Consolo, come si vede dalle loro inscrizioni. Il Consolato aveva durato mille quaranta nove anni.

Dopo la sconsitta de' Generali An. 542. Romani presso a Mucello, Totila Conqui-padrone della campagna prese Ce-sta di H 5 fe- Totils.

fena, Petrapertufa, ed Urbino . Di Cinffilà marciò in Toscana; dove non niano. ritrovando alcuna Piazza disposta ad Proc. Gor. arrendersi, passò il Tevere, e sen-1.3. c. 6. za entrare sul territorio di Roma Fleury prese il cammino della Campania. 11. Ec-La gran fama di S. Benedetto traffe clef. 1.33. questo Principe al monte Cassino : art. 91 Visitò il santo Abbate, e questo Conquistatore, che tremar faceva l'Italia, si appressò con un rispettofo timore ad un Monaco debole in apparenza, ma ancor egli Con. quistatore con maggior ragione di Totila Il Santo gli diede alcuni configli , e gli prediffe i principali avvenimenti della fua vita . Il Re fi avanzò fino a Benevento, che non fece alcuna reliftenza, benche questa Città fosse ben fortificata : ne spiand le mura, affinche servir non potesse di ricetto a Romani . Si avvicinò poscia a Napoli ; e non avendo potuto indurre gli abitanti a riceverlo, delibero di affediarla. Comandava quivi Conone con una guarnigione di mille uomini . Totila accampò vicino alla Città, e distaccò una parte delle sue truppe per impadronirfi delle Piazze all'intorno. Cuma, e molte altre Fortezze furono prele . Si trovarono in queste delle mogli di Senatori,

che

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 170 che il Re de' Goti tratto con mol- Giuftito rispetto, e rimandò a' loro ma- niano. riti . Questa moderazione gli tece An. 54% grande onore, ed agevolo le fue conquifte. Fu in breve padrone della Lucania, e dell'Apulia, della Calabria, e del paese de' Bruzj . L'Imperatore privato delle rendite di queste Provincie non pago più le sue truppe d'Italia; e i soldati ridotti a vivere a spese del paese rubavano gli abitanti, e non tenevano più conto de' loro Generali

Per rimediare a questi disordini Cattivi l'Imperatore spedì in Italia col ti de Rotolo di Prefetto del Pretorio quel mania medefimo Massimino, che aveva inviato tre anni avanti Deputato a Vitige . Gli diede autorità fopra i Generali, e fece partir feco lui una flotta fotto il comando di Erodiano, e di Faza, Ibero di Nazione, e Nipote di Perano : Non poteva farsi peggior elezione. Massimino infingardo, timido, ed affatto ignorante nel mestier della guerra, si fermò in Epiro, e perdette quivi molto tempo. Demetrio, che parti di Costantinopoli poco tempo dopo di lui, era più coraggioso, e più attivo, e aveva fervito fotto Belifario in Italia. Approdò in Sicilia, e sentendo, che i Napoleta-

H 6

STORIA 180 ni erano ridotti ad un'estrema ca-Giuffi. niano . reftia, raccolfe molti vascelli, che Ag. 542. caricò di frumento, ma non potè fornirgli di truppe. Frattanto i Goti erano tutti fpaventati', e credendo , che Demetrio conducesse agli affediati un possente soccorso, si disponevano a levare l'affedio, tosto che fosse comparso davanti a Napoli : Invece di profittare di questo errore, Demetrio andò ad approdare a Porto per levare colà 'de' foldati : ma non potè arruolarne alcuno, tanto spavento avevano messo i successi di Totila: e su co-

stretto ad andarsene a Napoli con que' pochi soldati, che condotti aveva da Costantinopoli. Il Governatore della Citrà affediata si chiamava ancor egli Demetrio. Era costui un marinajo nato nell' Isola di Cesalonia, il quale era divenuto molto abile nella navigazione, e che dopo aver prestato segnalati servigi a Belisario nelle sue due spedizioni di Affrica, e d' Italia, aveva ricevuto per ricompensa il governo di Napoli. Conservando sempre l'asprezza della prima sua prosessione, non cessava, dacche era incominciato l'assessio d' insultar

Totila, e di vomitare contro di lui

dall'alto delle mura le più vili , e

DEL BASSO IMP.L. XLVI. 181 turpi ingiurie . All' avvicinamento Giufidel soccorso ebbe. l'accortezza di niano. entrar solo in una scialuppa, e su An. 542. tanto fortunato, che raggiunfe la flotta. Fece animo al Comandante, e lo incuste a fare lo sbarco. Totila ben informato dello flato della flotta . raccolfe molte barche leggiere : tofto che i nemici ebbero posto piedi fulla spiaggia, si avventò fopra di loro con tanta furia che pensarono solo a suggirsene. Non fi salvarono se non quelli, ch' entrarono nelle scialuppe, e guadagnarono il largo, del numero de' quali fu Demetrio il Comandante . I Goti s'impadronirono di "tutti i vascelli, e degli equipaggi. L'altro Demetrio fu fatto prigioniero : gli fu troncata la lingua, e le due mani per punire la fua insolenza, e in questo stato fu lasciato ritornare nella Città.

Massimino informato di questo Distruziodisastro temerte, che non gli sossi ne della
attributta a delitto la sua inazione. MassimiPassò adunque in Sicilia; ma la
no
sua naturale timidezza lo ritenne di FreesGet.
nuovo a Siracusa. E in ultimo le la 3.6.7
istanze de' Napolitani, che si mori,
vano di same, le minacce dell' Imperatore, e i rimproveri de' suoi
propri soldati, lo costrinsero a sar

Giuffi-

partire la flotta. Egli non osò imbarcarsi e lasciò la condotta del niano. An. 542. soccorso ad Erodiano, a Faza, e a Demetrio, che s'era portato in Sicilia dopo la sua sconsitta. Si avvicinavano a Napoli, quando una violente tempesta sece rompere i vascelli contro il lido, dove gl'inimici avevano il loro campo, 1 Goti entrano tosto impetuosamente in essi, e ritrovando persone di già turbate, e confuse dalla tempesta. uccidono gli uni, precipitano gli altri nel mare ; nulla loro refifte . Demetrio è preso; ed Erodiano, e Faza fi falvano con pochiffimi de'

loro-foldati. Totila fece condurre Demetrio Napeli fi colla corda al collo fino al piedi arrende. delle mura di Napoli, e gli ordinò a Totila. di esortare gli abitanti ad arrenderfi : Che dovevano attendere ogni coja dalla Clemenza del Re, e niente. dal potere dell' Imperatore, il quale non aveva altri foccorfi da inviar loro dopo la percita della flutta, di cui vedevano le veliquie, e g'i avanzi. Il trifto spenacolo di Demetrio, aggiunto a' fuoi discorsi ancora più trifti, fece perder loro ogni speranza. La Città era piena di tumulto, e di confusione . Toula si avvicinò in persona, ed avendo fatto segno

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 183 per chiedere di effere alcoltato : Giusti-" Amici miei , diss'egli , noi non niano . , fiam qui venuti per farvi guerra, An. 542 , ma per liberarvi dal giogo, che avete ricevuto vostro malgrado , e per ricompensarvi della vigo-, rola refistenza , che avete oppo-, fla a' Romani . Di tutti gl' Ita-" liani voi fiete i foli , che avete " legnalato il vostro affetto verso la noftra Nazione. Metteteci in , grado di farvi provare la nostra , riconoscenza. Noi sentiamo i vo-, firi mali quanto voi medefimi . , Non temete più nulla dai Roma-, ni ; la loro fortuna è paffata ! Noi permetteremo a Conone, e n a' fuoi foldati di uscire della Citn tà. Noi fiam pronti a darne giu-" ramento, e a giurare a voi stef-, fi , che vi tratteremo come no-", stri amici, e nostri fratelli ". Queste parole, a cui la carestia dava ancora forza maggiore, non facevano minor impressione sopra la guarnigione, che topra gli abitanti. Non oftante Conone, sperando ancora un qualche foccorfo, e non volendo mancare a quello, che doveva all'Imperatore, domando una tregua di un mese. Totila per sargli conoscere, che si lusingava invano, l'accordò per tre mesi. Ma gli

Ginti- gli affediati non potendo più fopniano portar la penuria, e la fame, si An. 542 arresero in capo ad alcuni giorni, e Totila mantenne fedelmente la fua parola.

Umanità Fece ancora più, che promesso di Totila non aveva, e la guarnigione fu de-Proc. Got hon aveva, e la guarnigione in dedi questo Principe, che trattava da barbaro. Vedendo i foldati Romani confumati, e rifiniti dalla fame, è temendo che non si procuraffero da fe medefimi la morte con un foverchio mangiare, pose delle guardie alle porte per impedir loro di uscire, e distribul in prima ad essi una leggiera porzione di cibo, che andò di giorno in giorno aumentando . Dopo aver loro restituite le forze con questa saggia precauzione, gli lasciò uscire, e diede loro de' vascelli per ritirarsi dove più ad essi piaceva. Molti di loro restarono al servizio di un vincitore così benefico. Conone, e gli altri vergognandosi di ritornare a Costantinopoli, volevano andare a Roma per mare; ma ritenendogli il vento contrario a Napoli, temettero, che l'umanità di Torila infine non si stancasse, e che questo soggiorno non diventasse loro functio. Il Re avvedutofi della loro inquietudine, DEL BASSO IMP. L'XLVI. 185 gli fece radunare, diede loro di Giufinuovo la fua parola, e gli rafficuniato. To con tutti i contraffegni di fua bontà. Continuando il cattivo tempo, diede loro cavalli, e muli ecle provifioni necefiarie pel viaggio, e gli fece accompagnare infino a Roma da una fcorta de' fuoi migiori foldati. Diffruffe in appreffo parte delle mura di Napoli, come faceva in tutte le Piazze, di cai s' impadroniva, per obbligare i Romani a tener la campagna, dove cercava l'occafione di venire seco lorosa giornata.

Questo Principe tanto umano Azione di verso i suoi nemici, puniva seve una giu ramente il delutto ne' suoi propri rica sevesoldati. Ua Romano di Calabria venne a chiedergli giustizia contro uno delle sue guardie, accusandolo. di aver fatta violenza a sua figliuola. Il reo fu sulla sua propria confessione condannato a morte. Esfendo costui un guerriero rinnomato pel suo valore, i principali Offiziali si unirono insieme per chiedere la sua grazia. Il Re dopo avergli ascoltati con bontà, rispose loro in questi termini : " Non mi , abbiate in sospetto di crudele : niuna cosa più mi muove a pie-, tà-quanto le disgrazie de' miei , comGiusti. niano An. 542

,, compatriotti. Ma il maggior ma , le, ch' io loro far potessi, sareb-, be lasciar impuniti i delitti. Io , so, che il volgo chiama clemen-,, za una micidiale indulgenza, che , alimenta e moltiplica i misfatti. , Per contrario quegli , che con-, una salutare severità mantiene l' " autorità delle leggi, è confidera-, to come duro, ed inumano, La , licenza è quella , che altera , e confonde così i veri nomi delle , cose per procurarsi l'impunità . Voi non avete parte nel delitto: , ma pensate , che difendendolo , ve ne rendereste complici. Io giudico del pari reo l'autore del , misfatto, che colui, il quale ne , impedisce il castigo. Eleggete di falvare un reo, o tutta la Na. zione. Sul principio della guerra , noi eravamo potenti , e fortuna: sti: il numero , e la bravura de' , nostri soldati, le nostre ricchezze, e le nostre passate vittorie ci rendevano terribili. Tutte le Fortezze dell'Italia erano in noftro potere . L' ingiustizia di Teodato ha distrutto il nostro Impero : Iddio s'è armato con-, tro di noi : egli è marciato alla , testa di un piccolo numero di Romani , e le nostre innumera-, bili

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 1

bili armate fi fono dileguate da- Giuffivanti a' nostri deboli nemici niano Satollo di vendetta, egli si vol. An. 542. , ge al presente verso di noi : il " fuo possente braccio solleva quelli , che il suo braccio aveva at-

terrati , noi ci aspettavamo solo la morte, ed egli ci ha data la vittoria. Conferviamola colla no-, ftra giustizia; non tiriamo sopra i nostri capi il castigo, che ha

" meritato il reo ". Queste lagge riflessioni penetrarono il cuore de' Goti, abbandonarono il colpevole : egli fu giustiziato, e i suoi beni furono dati alla donzella, che ave-

va oltraggiata.

la Palestina , e di mettere a facco Proc. Gerufalemme, dove sperava di ri- Perf.1.2. trovare gran tefori. Subito che c. 20. giunte la Primavera, prese quel medefimo cammino, che tenuto aveva due anni avanti risalendo lungo l'Eufrate, Candido Vescovo di Sergiopoli, cavando dalle mani del Re di Persia i dodici mila prigionieri di Sura, si era obbligato di pagare dugento libbre d'oro nello spazio di un anno, sotto pena, mancando, di pagare il doppio, e di essere spogliato della sua Digni-

DEL BASSO IMP, L. XLVI. 189 foftenerfi lungo tempo, penfavano Giulti-d'arrenderfi, quanto quel medefiniano. mo Saraceno andò di nuovo ad av. An. 1942. vertirli, che i Perfiani mancavano di acqua; e che farebbero partiri fra due giorni. Rafficurati da quelta buona novella, continuarono a difenderfi, e in capo a due giorni avendo Cofroe richiamato gli affediatori, tevò il campo, conducendo feco Candido, al quale non re-

stitul giammai la libertà. Giustiniamo non poteva confidare Belisarie ne' Comandanti delle truppe d'O ritorna riente: essi non ardivano di entrare in Orien. in campagna, e se ne stavano rin- te. chiusi dentro alle Fortezze. Impiegò il fuo folito ripiego, e fece partir Belifario, ma fenza dargli truppe. Questo Generale si porto prontamente 'nell' Eufratesia. Giù-sto, uno de' nipoti dell' Imperatore, era in Gierapoli con Buzete, e parecchi altri Generali . Avendo questi invitato Belisario a venire a riferiarli con effo loro, ebbero da lui questa risposta : Che se si trattava solo della sicurezza delle loro persone, egli seguiva il loro parere; ma che se si trattava di salvare l'. Impero, era un tradirlo lasciando le Provincie in balea di Cofroe. Gli efortava a venire ad unirsi se-

Giufii- co ad Europo sull' Eufrate, ch' era niano An. 542. Il luogo dove avevano ad adunarsi rutre le truppe, che poteva racco-gliere. Obbedirono, ed avendo lafeiato Giusto in Gierapoli, si portarono ad Europo presso a Belisario. Ma tutte le truppe Romane insieme raccolte erano un nulla in confronto dell'esercito de' Persiani: conoscendo la loro propria debolezza tremavano al solo nome di Costo.

Belifario Questo Principe prendeva la via inganna della Palestina, quando intese, che Cotroe. Belifario era accampato ad Euro-

Belisario era accampato ad Europo, d'onde poteva facilmente paslare l'Eufrate. Egli non conosceva ancora questo Generale che per sa-ma, e non sapeva in quale stato fosse l'armata Romana. Temeva che intanto ch'egli saccheggiava la Palestina, Belisario non facesse rappresaglia sulle terre di Persia. Spedì pertanto Abandano, uno de' suoi Segretarj, in apparenza per dolersi che l'Imperatore non ratifica. va il trattato stabilito da due anni addietro . ma in effetto per esaminare le forze di Belifario. Il Generale Romano ben servito dalle fue spie, fu avvisato delle intenzioni del Re, e per occultargli la sua debolezza, scelse sei mila uomini

DEL BASSOIMP.L.XLVI. 191 mini de' più grandi della persona, Giustie di un aspetto ardito e guerriero niano. si allontano con questi come per An. 542. andare ad una partita di caccia, e fece paffare l'Eufrate a mille uomini di Cavalleria fotto la condotta di Giovanni , e dell' Armeno Adolio, con ordine di correre continuamente sulle rive del fiume, per far credere che il loro dilegno fosse di contenderne il passo, Fece piantar la fua tenda in una pianura deferta ; i suoi soldati vestiti , ed armati alla leggiera come cacciatori , volteggiavano d' intorno a lui; e quando il Deputato di Cosroe arrivò, lo guardarono appena, e lo lasciarono passare con un'aria d' indifferenza, e di disprezzo, come pensando a tutr'altro, ed intesi folo al loro divertimento. Essendosi Abandano prefentato a Belifario, gli disse : Che il Re di Persia mavavigliandost, che non se gl'inviassero Deputati come si aveva pattuito, si era creduto in obbligo di entrare armata mano sulle terre dell' Impe. 70. Belifario rispose ridendo: Che la condocta del Re era nuova; e sh'egli veniva a dimostrare la sua premura di conchiudere la pace con faccheggiamenti , e macelli . Abandano, ritornato appresso 'l suo padro-

drone gli esagerò le forze di Belisario, Sinfii. la sua fermezza, e la sua fiducia, e la niano . An. 542 qualità de' fuoi foldati. Ma quello, che più di ogni altra cofa metteva paura a Cofroe, erano que' Cavalieri de' quali ignorava il numero, e che parevano voler impedirgli la ritirata. Impaurito come egli era, delibero di sforzare il passaggio dell' Eufrate . Il paese, che aveva traversato era affatto sfornito di vettovaglie; e non gli restava più nulla de' viveri, che aveva feco recati. Belifario non fi oppose punto al suo disegno ; e diede ordine a' Cavalieri, che si allontanassero, e lasciassero libero il passo.

Cofroe paísò molto al difotto di Cofree. Europo ; lo che era facile a' Perrito:na in Persia. siani, che portavano sempre seco de' ponti volanti . Tosto che su full'altra riva, mandò a dire a Belifario . Ch' eeli aveva fatto ritirar le sue truppe per benevolenza verso i Romani ; e che attendeva i loro Deputati per terminare alla fine l'opera della pace da si lungo tempo fo fpe fa . Belifario fece ancor egli puffare l'Eufrate alle sue truppe ; e rispose a Cosroe, Che riceverebbe era poco nuove dell'Imperatore. Lo pregava nel medefimo tempo di dar pruove

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 193 prove delle sue pacifiche disposi- Giusti-zioni, non commertendo alcuna niano. ostilità sulle terre dell' Impero, che An. 542. aveva a traversare, il Re lo promife, a condizione che gli farebbe dato un oftaggio diffinto per la fua qualità. Il Generale Romano giun-to ad Edessa gl'inviò Giovanni, figliuolo di Bafilio, il più ricco della Città , il quale accetto questa commissione con estrema ripugnanza. A questo modo Belisario senza findare la spada, e quasi senza truppe seppe mettere in suga il Principe più potente del suo secolo. il quale marciava alla testa di un numerofo efercito : Campagna più ingegnosa, e più utile che splendida e gloriosa, dove la testa del Generale seppe operar da se sola, fenza impiegare il braccio de fuoi soldati , e liberare l' Impero da un pericolo, da cui cento mila uomini dice Procopio avrebbero avuta difficoltà a scamparlo. Cosroe, il quale non faceva conto alcuno delle sue parole, non su si rosto a vista di Callinico, che si scordo di quella ; che data aveva poc'anzi . Si restauravano allora le mura della Città ch' era ancora ini gran par-te aperta. All' avvicinamento de' Persiani, i più ricchin abitanti si Sondegl'Imp.T.23.

falvarono co' loro effetti ; gli altri furono fatti prigionieri , e condotti niano . An. 542 in Persia; e la Città fu da capo a fondo diffrutta. In questo medesimo tempo gli Armeni, che tre anni innanzi s'erano dati a' Perfiani . trovando il nuovo governo ancora più aspro che non era quello de' Romani, ritornarono a' loro antichi padroni . Quel medefimo Baffacere. ch'era stato capo della ribellione si portò a Costantinopoli a gettarsi a piedi dell' Imperatore, che lo accolfe con bontà . Belifario fu richiamato alla Corte per effere fpedito in Italia, dove la cattiva condotta de' Generali lasciava un libero corfo al valore di Totila . Ma questa ragione non era che un pretesto , perchè questo Generale fu rattenuto a Costantinopoli per tutto il vegnente anno. Io esporrò adesso quale su il vero motivo del

Tremuoto, epefilenza a Coftantinopoli. Theoph. p. 188. Cedr.

fuo richiamo.

Giufti-

Anoft. p. 63.

L'Imperatore aveva poco innana? celebrata per la prima volta a Costantinopoli la festa della Purificazione, che su allora istimita, e fisfara il fecondo giorno di Febbraio. Ma questo Principe zelantissimo per le pratiche esterne di divozione e men attento che Totila a raffrenare il libertinaggio, che audace-

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 195 mente trionfava alla Corte, provò Giufiin questo medesimo anno i più ter-niano . ribili effetti dell'ira divina . Un An 541. tremuoto distrusse edifizi, Chiese, Pers. ed una parte delle mura della Cit. 1,2, c.23. tà vicino alla porta dorata. Molti Idem abitanti rimafero seppelliti fotto le anecd,c.4. rovine. Subito dopo un flagello più micidiale, e più inevitabile spopolo quasi del tutto questa Capitale. La crudele pestilenza, la quale faccheggiava di mano in mano da dieci anni addietro tutte le contrade dell' Universo, la desolò per quattro mesi. Il numero de' morti sempre più cresceva e ed in fine giunle fino a dieci mila in un solo giorno. Intiere cafe diventarono fepolcri , e tutta la Città un vafto cimitero . L'Imperatore commife a Teodoro fuo Referendario la cura di far seppellire i morti; gli diede delle guardie del Palazzo, e del denaro dell'erario regio; al quale questo generoso Magistrato ne aggiunse molto del fuo proprio. Empiuti che furono tutti i sepoleri de' contorni di Costantinopoli, su pre-so il partito di caricare i cadaveri lu barche , e di trasportargli lungi dalla Città . In ultimo la pigrizia e il languore, ordinario effetto di quest' orribile e fatal morbo, fecero

Giuli. \
miauo .
An. 542.

inventare una nuova forte di fepoltura che riusci funesta agli abitanti. Si scopersero le torri da cui erano fiancheggiate le mura della Citti , e vi fi gettavano dentro i corpi come in pozzi . L' infezione di tanti cadaveri ammontinati gli uni iopra degli altri, spargeva la morte nella Città, particolarmente quan-do il vento vi portava queste appe-state esalazioni. Raccontasi che vi furono tre donne gravide, i cui figliuoli morirono di peste dentro al loro seno, senza che le madri ne restassero attaccate; e che un' altra donna per contrario morì di questo male partorendo, senza che il fanciullo ne portaffe alcun fegno. Procopio dice , che le diffolutezze allora ceffarono ; e che i più diffoluti praticarono i doveri della Religione, non perchè, dic'egli, il loro cuore si sosse cambiato; ma perchè vedevano la morte sospela sopra i loro capi . Quindi a misura che il male scemò di forza , ripigliarono i loro antichi costumi, e diventarono peggiori che pon erano innanzi . Ogni forte di commercio, e tutte le opere furono interrotte. Questa generale inazione cagiond la careftia, che raplanco

DEL BASSO IMP. L XLVI. 197

ra un numero grande di abitanti. Giuffi-Giustiniano medesimo su attacca niano to dal contagio. Un carbone pefti- An. 542 lenziale fece disperare della fur vi Malattia ta e la notizia della fua morte fi di Giufnarfe in Oriente . Alcuni Coman finiano.

mound truppe dando troppa credenza a questa novella ded immaginandofi che Teodora, che detestavano, avrebbe disposto dell' Impero, differo-altamente, che se fosse eletto a Costantinopoli un Imperatore senza loro participazione non vi farebbero tornati giammai ne effi, ne i loro soldati Giustiniano riavutofi dalla fua malattia fu informato di questi discorsi da' Comandanti medefimi , che fcambievolmente fi accufarono . Teodora più irritata di suo marito, chiamo Belifario, e gli altri Offiziali dell' armata. Dopo avergli uditi, restò convinta dalla testimonianza di Pietro, e di Faga, che questa parola era uscita dalla bocca di Buzete Lo fece venire al Palazzo come per consultarlo intorno ad un affare importante. Fu subito caricato di ferri . e messo in una tenebrosa, e profonda prigione, dove ella folevarinferrare coloro, che voleva far perire Stette quivi due anni e quattro mesi senza vedere la luce.

Il carceriere, che andava ogni gior-Ginfli no a gettargli , come ad una fiera, niano un miterabile alimento, aveva proi-An. 542. bizione di dirgli una fola parola . Comparve alla fine di nuovo con grande stupore di tutta la Città che conosceva l'implacabile natura di Teodora . Se belifario non fu involto nella sua disgrazia, ne fu per certo debitore a fua moglie .-Quantunque Antonina non amaffe Belifario, e gli facesse continui oltraggi, era tuttavia contenta di averlo per marito, e lo ricompensava della sua sofferenza, coprendolo col

An. 543.

Martino fuccede a Belifario . Proc. Perf. f.2. c.24.

credito, che la conformità di coflumi le dava presso l'Imperatrice.
Richiamando Belisario i l'Imperatore aveva conferito a Martino il comando generale delle truppe di Oriente, ed effendosi la collera di Teodora rivolta tutta contro dello iventurato Buzete, gli altri Offiziali erano stati rimandati in Mesoporamia. Cofroe continuava le fue ostilità, benchè non cessasse di chiedere l'esecuzione del trattato di pace, che doveva fruttargli cinque mila libre d'oro . Ma Giustiniano non si dava fretta, temendo a ragione, che questa somma, che avrebbe data per comprare la pace, non servisse a fargli la guerra Non-

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 199 Nondimeno i Deputati incaricati Giuli. della ratificazione, erano alla fine niano partiti, quando Valeriano, che co- Au. 543. mandava in Armenia, fece fapere all' Imperatore l'imbarazzo in cui si trovava il Re di Persia. Questo Principe religiosissimo adoratore del fuoco; la gran Divinità de' Persiani, aveva paffato il verno nell'Ardebigana dov' era il più celebre de! Tempi del fuoco , chiamata Pirceti . Questa Provincia conferva ancora al presente il nome di Ardebigiani ; effa è una parte dell' antica Media . Il disegno di Cosroe era di entrare alla Primavera fulle terre dell'Impero per la Perfarme. nia. La ribellione di fuo figliuolo, e la pestilenza, che si diffuse nelle fue truppe, l'obbligarono a tornarsene a Ctelifonte. A quella nuova Giustiniano diede ordine a' suoi Generali di entrare in Perfarmenia. Si raccolfero tutti appresso di Martino, e l'armata Romana fi trovò forte di trenta mila uomini.

Nabedo Comandante del Paele Sconfitta non ne aveva più che quattro mila: de' Ronon ne aveva più che quattro mila: mani. Si postò tra alcune montagne in un proc. luogo chiamato Anglone. Per renluogo chiamato Anglone. Per rendere l'accesso di esso più difficile, l'accesso attraversò tutti i passi con grosse pietre, alberi atterrati, e carri, e

4 fasci

STORIA fasciò il suo campo di un largo fos-Giuftiniano . fo . Pose alcune piccole partite di An. 543. foldati in imboscara in alcune case vicine ruinose, e cadenti. I Romani arrivati una giornata lungi da questo luogo, posero una spia degl' inimici , che gl'inganno , facendo creder loro, che Nabedo avesse abbandonato il posto di Anglone, e fosse affai di la lontano. Si sbandano fubito, e marciano confusamente e in disordine senz'altro oggetto che quello di predare il Paese, ch' era ricco, e popolato Alla vista di Anglone i loro scorridori vennero ad avvertirghi, che gl'inimici gli attendevano in ordine di battaglia . Sorpresi da questo. impensato incontro, si schierano in fretta, e meglio che possano, sopra. un terreno rotto, inuguale, ingombro d'alberi, e di pietre . I Per-Gani mostrandosi intrepidi , e coraggios avevano ordine di tenersi fermi nel loro posto. Narsete alla testa degli Eruli attaccò il primo e pose in suga quelli, ch' erano a lui opposti. Tutta l'armata seguiva il fuo esempio, quando i Persiani nascosti dentro alle case diroccase escono dall'aguato, affaltano i Romani, e portano dappertutto il di-

sordine, e lo spavento. Nabedo fa

DEL BASSOIMP. L.XLVI. 201 nel medefimo tempo avanzare il Giufi. resto delle sue truppe : in quelle niano. anguste gole il numero non dava An. 543. alcun vantaggio . I Persiani opprimono con dardi quella confusa folla di nemici, i quali s'imbarazzano, e si rovesciano gli uni sopra degli altri. Narsete ricevette una ferita mortale ; e fu portato fuori della battaglia da fuo fratello Isacco. Morì di là a pochi momenti : perdita irreparabile per i Romani. Questo bravo guerriero, vincitore un tempo di Belifario medefimo aveva in appresso fervito fotto i fuoi ordini , e fi era fegnalato in Italia in tutti gl'incontri ! Pochissimi Eruli fi salvarono : erano quafi ignudi , e coperti soltanto di una cafacca groffolana, e di uno feudo; i loro schiavi mescolati con esso loro combattevano anche fenza fcudo, non avendo permissione di portarlo le non dopo che s'erano distinti con un qualche fatto d'armi. Furono allora veduti fuggire trenta mila Romani davanti a quattro mila Persiani, i quali maravigliati eglino steffi della loro vittoria, e temendo di un qualche firatagemma non gl' inseguirono le non fino all' ingresso della pianura . Ma lo spavento non cesso col pericolo; i sol-

dati, e i Capitani alla loro testa Giuffise ne fuggivano senza estere inseniano . An. 543.

gniti; i Cavalieri correndo a briglia sciolta senza voltarsi in dietro. gettando le loro armi, e le loro corazze non si fermavano se non allora che i loro cavalli cadevano a terra morti di stanchezza e di fatica. Gl'inimici fecero un gran macello, e molti prigionieri . Riportarono una prodigiosa quantità di armi, e di ogni forte di bagagli. Adolio nella fua fuga paffando vicino ad un Castello, ricevette un colpo di pietra del quale morì. Questa su la sola azione di questa campagna; i Generali Romani fi rinferrarono dentro alle Piazze forti , e la malattia trattenne Cofroe a Ctelifonte

Morte di Salomone in Affrica .

Proc. Vand.1.2. c. 21. Theoph. p. 56.

Pag: ad Baron.

Le armi Romane non avevano forte migliore in Affrica . Per non più ritornare a quello, che accadeva in quelta vafta Regione, raccogliero qui gli avvenimenti di quest' anno, e de' seguenti fino al tempo, in cui l'Affrica fu del tutto pacificata. Salamone la governava con laviezza, e le faceva godere da quattro anni le dolcezze della pace, quando il desiderio d' ingrandire la fua famiglia venne a turbar la fua quiete , e quella an-

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 203 cora della Provincia. Non aveva Giuftifigliuoli; un accidente lo aveva niano affatto diventare eunuco fin dalla An. 543. prima fua giovanezza; ma tre fuoi nipoti Ciro, Sergio, e Salomone gli tenevano luogo di figliuoli. Gli fece venire in Affrica , ed ottenne dall'Imperatore il governo della Pentapoli per Ciro, e della Tripolitana per Sergio. Questi giovani senza merito, e senza esperienza, altieri pel potere del loro Zio, credettero che fosse loro per-messa ogni cosa. I Mauri detti Leucati , vennero in arme , e innumero grande alle porte della gran Lepti, refidenza di Sergio chiedendo i presenti, che si soleva far loro in vigor del Trattato. Sergio feguì il cattivo configlio di quel Pudenzio, il quale fin dal principio della guerra contro i Vandali aveva utilmente ferviro i Romani. Ricevette nella Città ottanta Mauri de' più qualificati, dopo aver loro promesso sicurezza, giurando sopra i Vangeli; ed avendogli invitati ad un pranzo gli fece trucidar tutti , eccettuatone un folo, il quale se ne suggi, e recò questa nuova a' suoi compagni ; Una così nera perfidia sollevò tutta la Nazione. I Mauri marciaro-

204 STORTA no a Lepti, e furono vincitori in niano . un primo combattimento, ma Pu-An. 543. denzio vi fu uccifo. Posero in piedi forze maggiori , entrarono nella Pentapoli , e presero Berenice . Ciro non aveva ofato aspettargli, e s' era falvato per mare, a Cartogine, dove suo fratello Sergio andò a raggiugnerlo. Antala, Re di un' altra parte della Nazione, era stato fino allora fedele al fervizio de' Romani : ma sdegnato per la crudele perfidia di Sergio, fi unì agli altri, e marciò verso Cartagine. Era personalmente irritato contro Salomone, il quale dopo aver fatto morire fuo fratello accufato di tradimento, aveva levate a questo Principe le provisioni di viveri, che ogni anno se gli somminifiravano. Salomone accompagnato da' fuoi tre nipoti andò alla volta degl'inimici , e gli riscontrò vicino a Tebeste sei giornate lungi da Cartagine. Sbigottito pel loro numero volle entrare in negoziazione; e fece dir loro , che fe avevano una qualche ragion di lagnarsi, era pronto a giurare ad essi, che sarebbe data loro fodisfazione. Risposero; Che il giuramento, che loro offeriva , si farebbe probabilmente sopra que libri sacri, che i Cristia-

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 205 ni chiamavano Vangeli, e che per Ginlisapere, se dovevano fidarsi di que- niano . No giuramento la seconda velta, An. 543. avevano piacere di provare con una banaglia, se questi libri, che pretendevast che fossero divini, averano una qualche viriù per punire gli fpergiuri. Il giorno dopo Salomone torprese da prima una partita di Mauri carichi di preda. La negativa, che diede di distribuirla sul fatto ai soldati, eccitò delle mormorazioni . Effendofi l'armata de Barbari, superiore di molto, ordinata in battaglia, i Romani fi portarono alla zuffa fenz'ardore, e furono battuti. Salomone alla resta delle sue guardie si difese per qualche tempo con valore, ma polcia sforzato a cedere al numero , effendo il fuo cavallo inciampato, cadde in una fossa, d'onde avendolo tratto le fue guardie tutto infranto, e rotto ed inabile a reggersi a caval-lo, su preso e ucciso da Mauri. Tale fu la fine di questo prode

L' Imperatore gli diede per successore successione de la cattiva fecta su per l'Affrica una sorgente di disgrazie. Questo giovane Comandante, presuntuoso ne. Pros.

Capitano.

del

Giusti. del part che inabile ed inesperto, niano. immerso nella dissolutezza, insolendan. 543: te; essemminato, avido del bene Vand. 1.2. altrui per prosonderlo; si abusava continuamente del suo potere, e si anced. c. 5. fiziali, ai soldati, ed agli Affrica-

rendeva ugualmente odiolo agli Offiziali, ai soldati, ed agli Affricani. Tutti i Mauri fi riunirono fotto il comando di Antala. Stoza usci dal suo ritiro, e venne nella Mauritania ad unirsi a loro; Nondimeno Antala, il quale faceva mal volentieri la guerra, ferifie a Giustiniano, ch' era pronto a depor l'armi, quando richiamaffe questo indegno Governatore . Ma Sergio aveva sposata la nipote di Antonina, e questa parentela gli procurava in Teodora una protezione più valida e forte che non era tutta l'Affrica. Il giovane Salomone fuo fratello era ancora di lui più malvagio. Credevasi, che fosse morto nella battaglia di Tebeste; ma era stato fatto prigioniero, e per ricu-perare più facilmente la libertà, fece credere a' Mauri di non effere che un femplice schiavo Vandalo ; e diffe loro, che aveva a Lariba in quella vicinanza un Medico fuo amico per nome Pegalio, il quale non negarebbe di pagare il suo riscatto . Fu fatto venire Pegasio , e

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 107 gli fu dato Salomone per cinquanta Giuffi. monete d'oro. Tosto che il giovane niano. si vide in sicuro in Lariba, scrisse An. 543. agl'inimici per infultarli, e far loro fapere, chi egli era I Mauri fommamente irritati per effere flati ingannati da un fanciullo, si portarono ad affediar la Città. Mancava questa di viveri; ma non tapendolo, ed oltre a questo punto non intendendosi i Mauri degli assed) e degli attacchi delle Piazze, acconfentirono di ritirara dopo aver ricevute tre mila monete d'oro . Salomone era debitore della fua libertà a Pegafio : ecco quale fu la fua riconofcenza. Dopo levato l' assedio di Lariba se ne andavano insieme a Cartagine. Siccome queflo giovane libertino fi abbandonava per viaggio a più turpi, ed infami eccessi. Pegasio si prese la libertà di dolcemente riprenderlo e la sua libertà fu sul fatto pagata con un colpo di spada, che gli tolfe la vita. Salomone effendofi indi a poco portato a Costantinopoli non ebbe altra briga che quella di chiedere lettere di grazia, che ottenne di leggieri. Ma il Cielo non gli perdono. Questo mostro di dissolutezze, e di ingratitudine essendo partito per andarsene in

Ginttiniano. Proc.

Oriente a vedere la sua famiglia mort all'improvviso in cammino. An. 543. Giovanni figlinolo di Sifinniolo

Adrume- era un Offiziale Romano stimato to preso, pel suo valore; ma infastidito e stanco dell' infolenza di Sergio Vandi.2. che disprezzava, se ne stava nell' 6. 23. inazione, e lasciava che Antala congiunto a Stoza mettesse impunemente a sacco la Bizacena, Alla fine ad iltanza degli Affricani raccolfe alcune truppe, ed induffe un altro Comandante cognominato Imerio a venirlo a raggiugnere con que' foldati che aveva. Essendosi Imerio posto in marcia, venne a dare in mezzo al campo de' nemici, che non credeva così dappresso, e fu colto in mezzo. I fuoi foldati fi arruolareno fotto le insegne di Stoza. Quanto a lui, i Mauri lo minacciarono di ucciderlo, se non gli rendeva padroni di Adrumeto. Si avvicinarono a questa Città , ed effendoli fermati in qualche distanza, inviarono Imerio con alcuni soldati a dire agli abitanti, che Giovanni figliuolo di Sifinniolo aveva tagliata a pezzi l'armata de' Mauri , e che farebbe tra poco arrivato con un numero innumerabile di prigionieri. Per meglio ingannarli, furono fatti comparire

DEL BASSOIMP.L.XLVI. 200 a' loro occhi alcuni Mauri carichi Giulia di carene. Apersero le loro porte niano, ad Imerio, ed essendosene la sua Au. 543. fcorta impadronita predarono la Ciuà e vi lasciarono guarnigione. Imerio si salvo in tempo di questo tumulto con alcuni de fuoi , e fe ne tornò a Cartagine. Poco tempo dopo un Prete per name Paolo trovò mezzo di mettere i Romani in peffesso di questa Città. Essendo andato a Cartagine per follecitar Sergio a non lateiare in mano de' Barbari una Piazza di tanta importanza, non potè ottenere da lui più che ottanta soldati. Era questo un debole soccorso; tuttavia eglifuppli colla fua avvedutezza. Avendo raccolto un numero grande di vafcelli , e di barche', le caricò di contadini, e di marinaj travestiti da foldati Romani, e quando fu alla vista di Adrumeto fece dire agli abitanti, che Germano arrivato poco innanzi a Cartagine spediva loro una numerofa armata per mettergli in libertà. Questa novella riempie la Città di allegrezza ed agghiaccò di paura la guarnigione. Paolo senza dar tempo, nè agli uni, ne agli altri di riconoscere la verità, entra nel porto a piene vele, fa man bassa sopra i Mauri,

210 STORIA Mauri, i quali non olano nemme-Giuffino difendersi , e s'impadronisce niano. An. 542. della Città . Stoza , ed Antala restano ancor essi spaventati, ed abbandonano la Bizacena. Ma avvedutifi indi a poco di questo errore vi rientrarono , e si vendicarono con fanguinosi, ed atroci faccheggiamenti del macello della loro

guarnigione. Morte di Stoza, di Giogliuolo di Sifinniolo . Proc. Vand.1.2.

la codardia di Sergio . Giuftiniano volendo far cessare le doglianze, vanni fi che ogni giorno riceveva, gl' invid per collega Areobindo Senatore di un nascimento illustre, marito di Prejetta figliuola di Vigilanza, e nipore di Giuffiniano, ma non avec.24.Jorn. va alcuna esperienza della guerra Fu accompagnato da Atanafio Pre-Via.Tun. fetto del Pretorio, e da due bravi Capitani , Giovanni l' Arfacide, e fuo fratello Artabado , quel medefimo, che aveva ammazzato Sitta in Armenia. Questi due guerrieri erano poc'anzi paffati al fervizio dell'Imperatore in tempo che gli Armeni avevano abbandonato il partito de' Persiani per rientrare fotto l' obbedienza de' Romani . Sergio ebbe ordine di far la guerra a' Mauri di Numidia, ed Areobindo a quelli della Bizacena

Attribuivansi queste disgrazie al-

TEL BASSO IMP. L.XLVI. 211 Questi al suo arrivo a Cartagine intefe che Stoza , ed Antala era- Gin no accampati tre giornate lontano niano . da questa Città presso a Sicca An. 543. Veneria. Fece partire Giovanni figliuolo di Sifinniolo col fior delle truppe, e scrisse a Sergio, pregandolo di spedire il soccorso. Quefti non fece alcun conto della lettera di Areobindo, ficche Giovanni fu sforzato a combattere un numerolo efercito con pochissime truppe. Giovanni e Stoza mortalmente fi odiavano . Tofto che fi videro corfero l'un fopra l'altro con furore. Stoza ferito a morte, cadde da cavallo , e fu da' fuoi foldati portato a' piedi di un'albero, perche rendesse quivi l'ultimo fiato . Nel medefimo tempo i Mauri at-taccarono i Romani, e gli pofero in fuga, Giovanni vedendofi circondato per ogni parte, grido che le ne moriva tenza dispiacere, poiche aveva ucciso Stoza, e nell'atto di proferire queste parole ricevette il colpo mortale Stoza respirava ancora, ed ebbe tempo d' intendere la morte di Giovanni, e di dire, che se ne moriva lieto, e conten-to. Giovanni l'Arsacide su ancor egli uccifo nella battaglia dopo aver legnalato il suo valore. I foldati

di Stoza non rimafero fenza Capi-Giuffi. tano, si pose alla loro testa un Ofniano . An. 543. fiziale, che prese il nome di Stoza il giovine. Giultiniano si avvide troppo tardi, che la discordia fra due Comandanti non poteva che nuocere al bene degli affari : richiamò Sergio, e lo spedì a servire in Italia . Areobindo meno malvagio, ma ugualmente incapa-

ce, fu folo incaricato del governo. Perfidia di Gontari, il quale comandava in Gontari . Numidia , nomo ardito , ed ambiziofo, formò il difegno d'infignorirfi Proc. Vand. dell'Affrica, e di prendere il titolo 1.2. C.25.

di Re. Eccitò segretamente i Mauri a marciare a Cartagine, e convenne con Antala di cedergli la Bizacena. Areobindo non effendo informato di questa frode, richiamò Gontari per opporlo agl' inimi-cì, e guadagnò uno de' Re Mauri per nome Cuzina, il quale gli pro-mise di abbandonare Antala nella zuffa, e di unirsi ai Romani. Comunicò questo segreto a Gontari il quale non indugio a darne avviso ad Antala. Questi non ne diede alcun indizio al fuo compagno, sicche questi due Principi proleguirono la loro marcia verso Cartagi-ne; Cuzina obbligatosi a tradire i Mauri , ed Antala d'intelligenza

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 213 con Gontari, che tradiva Areobin- Giultido, Gontari deliberato di levarsi niano. dinanzi il suo Generale, credeva An. 543. di occultare il suo misfatto facendolo perhe in una bartaglia. Lo persuase a mettersi alla testa dell' esercito per andare a combattere i Mauri, che si appressavano alla Cirtà . Si doveva marciar contro i Barbari al primo levar del Sole : ma Areobindo, che non aveva mai messa indosso corazza, e temeva i pericoli, paíso una parte del gior-no nel far accomodare la fua armatura, e il rimanente in deliberare se fosse bene, l'esporre la sua persona. Gontari figurandosi, che questa dilazione non fosse finta, e simulata, e che la sua trama sosse di-scoperta, si determino di levarsi la maschera, e d'insignorirsi di Cartagine .

Il giorno appresso sa prendere le Morte di armi ai foldati, e s'impadronifce Arcobindelle porte della Città. Parla alle do. truppe, e rappresenta loro Areobin- Vand. do come un codordo, il quale at l. c. 26. tende folo il momento di fuggirfe Vill. Tun. ne con Atanasio, e di portare via il dengro dell'armata ; che lascerà perir dalla fame , e dal ferro de Mauri : Prevenghiamo il loro difegro, aggiuns egli, afficuriamoci del-

Ginet.

niano .

214 STORIA le loro per sone . lo troverò ne tesori , che fono in ferbo , di che pigi-Au. 543. re tutto quello, ch' è a voi dovuto. I foldati gli fanno applaufo, e lo proclamano loro Generale Areobindo avvilato di quelta ribellione, avrebbe abbandonato ful fatto Cartagine , fe una tempesta non gli avesse impedito d'imbarcarsi . Artabano lo rafficura; raccoglie prontamente i suoi Armeni con gli altri foldati, che se gli erano conservati fedeli e lo induce a marciare incontro a Gontari Si combatte con furore; Artabano táglia a pezzi quanto le gli para dinanzi . I fediziofi cominciano a piegare, quando Areobindo , il quale non aveva mai veduto fangue ne strage, spaventato da una cost terribile uccifione : prende la fuga, e si ricovera in una Chiefa alla foiaggia del mare, dove aveva fatto ritirar fua moglie, e la sua famiglia . Le sue truppe fuggono a di lui esempio ed è egli medefimo strascinato da' fuggitivi . Gontari s' impadronisce del palazzo, e del porto. Fa venire Atanafio vecchio timido il quale prende feco lui il linguaggio di adulatore, ed approva la fua condorta Manda Reparato Vesco vo della Città ad afficurare Areobindo

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 215 bindo, che non gli farà fatto alcun Giuftimale, se viene da se al palazzo; niano. ma che se resiste, non deve asper- An. 543. tarfi, che la morte. Areobindo non fi arrele fe non ad una condizione, che merita d'effere offervata, perche rappresenta un singolare costume di que' tempi. Questa si su, che il Velcovo battezzerebbe un fanciullo e darebbe parola per Gontari giurando sopra li fonti battesimali. Dopo questo giuramento, Areobindo vestito di una casacca da schiavo accompagno il Prelato, e fi portò al Palazzo . Arrivato alla presenza del tiranno si prostra a luoi piedi, e stendendogli le braccia, gli presenta il libro de Van-geli e il fanciullo, ch'era stato poc'anzi battezzato come testimonio dinanzi a Dio del giuramento di Gontari . Questi lo fa alzare, e glipromette di farlo partire il giorno leguente insieme colla sua famiglia, e co suoi tesori. Lo invita a cenar feco con Atanafio, gli dà il luogo di onore, e lo fa di poi dormire in un appartamento del Yalazzo. Areobindo si credeva fuori di pericolo, quando vide entrar le guardie del tiranno, le quali lo uc-cifero ad onta delle fue grida, e delle sue lamentevoli preghiere . **网络莱想** 

Giusti Fu lusciata la vita ad Atanasio per niano. disprezzo della sua vecchiaja.

Air. 543. Gontari fece recare ad Antala la Condet-testa di Areobinto; ma gli aveva ta di Ar-promesso di dividere seco lui il detabano naro, e i soldati, lo che egli nego con Gon-di sare. Antala ossesso di questa infedeltà deliberò di rientrare al ser-

vizio dell'Imperatore ; ed allontanandofi da Cartagine fi uni a Mercenzio, che comandava alcune truppe nella Bizacena. Il giovane Stoza venne allora ad unirsi a Gontari co' fuoi foldati: Frattanto Artabano sulla parola di Gontari si pone nelle sue mani , e dopo avergli promessi i suoi servigi non pensò, che a mezzi di punire la sua perfidia con un altro tradimento. Il titrattava onorevolmente la moglie, e la sorella di Areobindo; e non fece loro altra violenza, se non che costrinse Prejetta a scrivere all' Imperatore; che Areobindo era stato ucciso contro il voler di Gontari, e ch' effe non aveano le non motivo di lodarfi della condotta di questo Generale : Egli sperava con queste menzogne d'indur l'Imperatore a dargli Prejetta in moglie con una ricca dote . Artabano, nel quale il tiranno si confidava, fu spedito a combattere Antala :

DEL BASSO IMP. L.XLVI. 217 tala. Le due armate fi riscontraro- Giuffino presso ad Adrumeto . Il Princi- niano . pe Mauro abbandonato da Cuzina An. 543. prese la fuga subito sul principio del combattimento ; ma Artabano in vece d'inseguirle sece tornare indietro la sua armata. Questo movimento parve agli Offiziali partigiani di Gontari un manifesto tradimento, ed uno di loro ebbe tentazione di uccidere Artabano quando fu rientrato nel campo, L' Armeno giullificò la fua condotta col timore, diceva egli, di effer affalito alla fchiena da Marcenzio. ch' era in Adrumeto. Persuase ancora a Gontari, ch' egli non aveva forze di soverchio per terminar questa guerra, e che doveva marciare egli medefimo alla tefta della fua armata / Il tiranno raduno le fue truppe, fece trucidare tutti coloro, che gli erano sospetti lasciò una guarnigione in Cartagine fotto il comando di Pasifilo suo confidente, e gli comando di levarsi dinanzi in tempo della fua affenza tutto quello , che restava di Romani fenza perdonarla ad alcuno.

Fissata la partenza pel giorno seguente, Gontari invitò tutti gli Of- quillità fiziali della sua armata ad un gran resistuita. convitor. Questa fu l'occasione , ca. St. deg [ Imp.T.23.

che prese Artabano per torgli la vita. Cimfti-Commise l'esecuzione alle sue guar-Fiano -An. 543. die Artafino l'Armeno, che doveva ferire il primo il tiranno, pre-Vand.1.2. go Artabano di ammazzar lui mec.28 Jorn. defimo sul fatto, fe falliva il suo Succeff. colpo, per timore, gli diffe, che la Theonh. violenza del supplizio non mi strop. P. 189. Cedr. p. pi di bocca una confessione, che zi Anaft. D. ron. Via.

Tune

374. Zon. sarebbe funesta. Attelero, che Gontari fosse ubriaco; allora Artasino 63. Male. si avvicinò a lui come per parlar-P 78. Pa- gli all'orecchio . In questo critico gi ad Ba momento Artabano agitato dalle più vive inquietudini , fi muto più fiate di coloro, ed alcuni Offiziali essendosene avveduti indovinarono quello che fi apparecchiava; ma ficcome odiavano ancor effi il tiranno , non fecero alcun movimento ; ed attefero l'avvenimento in filenzio". Nell'atto che Gontari si volgeva verso Artafino, questi gli diede un colpo di sciabla, che gli fracaisò l'offo della fronte, e gli taglio le dita della mano destra . Quantunque stordito da un così terribile colpo, Gontari fi alzava per difendersi, quando Artabano, ch'era alla sua finistra sul medesimo letto. gl' immerse nel fianco la sua spada fino alla guardia. Il tiranno fece di nuovo uno sforzo per faltar giù del

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 219 fuo letto, ma ricadde subito . Ar- Giustitabano, ed Artafino secondati dagli niano. Armeni, e dagli Offiziali Romani An. 543. trucidarono gli amici, e le guardie di Gontari Escono nello stesso tempo dal Palazzo gridando: Viva Giustiniano. A questo grido i fedeli sudditi dell' Imperatore corrono alle cafe de' partigiani del tiranno; ed uccidono gli uni a tavola, e gli altri ne' loro letti. Pasifilo perl in questa strage .- Il giovane Stoza esfendosi rifuggito in una Chiesa con alcuni Vandali, ulci di là sulla parola di Artabano . A questo modo questo Capitano distrusse la tirannia di Gontari, che non aveva durato più che trentalei giorni . Spedl Prejetta all'Imperatore, e per ricompensa della sua fedeltà ebbe il comando Generale dell'Affrica Ma desiderando appassionatamente di spofare Prejetta, domando con islanza, ed ottenne subito la permissione di tornarsene a Costantinopoli. Conduffe quivi il giovane Stoza, il quale contro la parela data fu impiccato dopo effergli state troncate le mani. Giovanni Troglita, fratello di Pappo, succedette in Affrica ad Artabano. Vinle i Mauri, e riprese sopra di loro le Infegne, che i Romani avevano perdute nella sconfit-

STORIA ta di Salomone. Fu nondimeno Giufti vinto egli medefimo in una feconmiano. An. 543. da battaglia; ma ebbe presto il suo compento, e profittò meglio della fua vittoria. Inleguì così vivamente gl'inimici, che il più di loro perirono nella fuga con diciassette de'. loro Capitani. Gli altri andarono a cercare la loro ficurezza negli ultimi confini dell'Affrica, d'onde non ofarono più ritornare . Infine l' anno 548. questa vasta Regione allagata di fangue da quindici anni addietro, e coperta di cadaveri, e di rovine, cominciò a ripigliare quel

naturale fertilità

Progreffi 2 In Italia Totila dilatava le sue di Totila conquiste. La sua fama gli apriva Proc.Got. tutti i paffi . Paragonavafi la fua 1. 3. 6.9. giustizia, la sua temperanza, la sua umanità, alle rapine, alle dissolutezze ; alle crudeltà de' Generali. e de' foldati Romani . Defideravano tutti di averlo per padrone, e prima di attaccare una Città, egli aveva di già guadagnato il cuore degli abitanti. Costanziano scriffe all Imperatore, che le sue forze non erano bastanti a far fronte ad un così formidabile nemico, e la fua lettera fu fottoscritta da tutti i Generali . Totila dal canto fuo

ridente aspetto, che le dà la sua

DEL BASSO IMP.L.XLVI. 221.0 scrisse al Senato di Roma ; gli Giustirammentava i benefizi di Teodori niano. co, e di Amalasunta, e metteva An. 543. in confronto la tirannia de' Minifiri, e dell' Imperatore, le crudeli vessazioni del Soprantendente Alesfandro, la barbarie de' Generali e de' foldati, che tenevano gl'Italiani nella più aspra e dura servica fotto il pretefto di difendergli : Noi vi abbiamo già in parte vendicati, aggiugneva egli, secondateci. per trarvi dall'abiss, in cui vi ha precipitati la vostra imprudenza. Un volontario ritorno ci proverà, che la vostra deserzione su sserzata. Sacrificate alla vostra presente sicurezza le speranze, con cui vi lusinga, e vi tiene a bada l'Imperatore. Estendo questa lettera stata recata al Senato da alcuni prigionieri , a' quali Totila diede la libertà, Giovanni il fanguinario, che comandava in Roma, impedi, che non vi fosse data risposta. Totila ne scriffe una seconda, nella quale si obbligava co' più facri giuramenti di non permettere che alcun Romano patisse da' Goti alcun cattivo trattamento, nè alcun danno, Fece fare molte copie di questa lettera, le quali furono ritrovate una matrina affisse ne' luoghi più frequen-K 3 rati

Ginfli-

niano.

tati di Roma senza che si potesse scoprire da chi erano state intro-An. 543. dotte. Si ebbe fospetto, che fosfero flati i Preti Ariani, i quali furono cacciati dalla Città. Totilanulla più sperando dalla buona volontà de' Romani , spedì in Calabria un distaccamento della sua armata per affediare Otranto, e marciò verso Roma col rimanente delle sue truppe. Frattanto l'Imperatore non potendo più confidare ne' Generali, che aveva in Italia s' induffe alla fine a mandarvi di nuovo Belifario .

## あずようようようような SOMMARIO

## DEL OUARANTESIMO-SETTIMO LIBRO.

Arrivo di Belifario in Italia. Ti buri preso, e faccheggiato da Goti . Diversi movimenti di Be lifario , e di Totila Affedio di Edeffa: Inutili preghiere del Medico Stefano . Attacco della Città. Nuovo attacco. L'assedio levato. Inondazione del mare, Tregua di quattro anni per la Lazica. L' Armenia fortificata , Belila-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 227 fario chiede ficcorfo all' Impera. tore . Conquiste di Totila . Totila davanti a Roma . L'Imperatore manda alcuni foccorfi in Italia . Soccorfs de' Romani battuti dinanzi a Rona . Flotta di Sicilia presa dai Goii. Pelagio deputato a Totila. Carestia in Roma . Belifario viene a Porto. Succeffi di Gio anni nell' Italia Meridionale. Tentativo di Belifirio per foccorrer Roma. La temerità d'Isaco lo fa riuscir vano. Presa di Roma . Bonta di Totila Rimproveri di Totila ai Senatori . Totila chiede la pace: Errore a Costantinopoli circa la Pasqua. Belisario impe. disce a Totila di rovinar Roma. Totila esce di Roma . Spoleto ripreso dai Romani . Tarento for, tificato . Belifario rientra in Roma . La difende contro Totila . Successi di Giovanni in Campania. Giovanni sorpreso da Totila : Vero fonfitto da Totila Belifario paffa in Sicilia. Diverfi avienimenti di questo anno. Mor-te di Teodora. Conone assassimato. Totila prende Rusciano. Belisario abbandona l'Italia. Disgusto di Artabano. Congiura contro Giu. Stiniano : E' scoperta . Teodeberto irritato contro Giustiniano. I Gepi-K

PLA STORFA pidi , e i Lombardi implorano il foccor fo di Giustiniano . Servigi prestati a Totila da un Principe Lombardo. Totila riprende Ro. ma. Bella difesa di Paolo. To-tila restaura Roma. Presa di molte Città. Saccheggiamento della Sicilia . Diverft avven menti in Oriente. Arcabano ricupera la Sicilia . Germano eletto Generale contro Totila . Incursione degli Sclavoni . Morte di Germano . Giovanni sostituito a Germano . Romani feonfitti dagli Sclavoni . Scorrerie degli Unni raffrenate da Giustiniano. Ambasciata di Cosroe a Giustiniano. Assedio di Petra .. L'affedio di Petra levato . I Perfiani maltrattari nella Lazica . Sconfitta di Chariane. Gli Abassi vinti . Sollevazione degli Apfiliani fedata . Ribellione e pu. nizione di Anatozado figliuolo di Cofroe. Nuova ambasciata di Cofroe. Beffa prende Petra. Con. feguenze della prefa di Petra . Continuazione della guerra nella Lazica. Affedio di Archeopoli Nuova tregua di cinque anni . Progressi di Mermeorete nella La. gica. La guerra continua nella Lazica. Fenomeni Araerdinari .

DEL BASSO IMPALXLVII. 225

Alcuni Monaci portano a Coftan- Giuliani tinopoli i bachi da Seta.

niano.

D Elifario partito da Coftantino. Arrivo di poli con pochifilmi foldati, Beliario affolda per via quattro mila volone procetaria a fue spese, e si portò a Sa-Proc. lona . Egli avrebbe voluto flabi- 6 10. lirsi a Roma come nel centro dell' Italia; ma effendo i Goti sparfi in tutti i circonvicini paeli, il numero delle truppe, che seco aveva non permetteva ne di paffare per effi fenza effer veduto , nè di cimentarfi ad un combattimento; effendo troppo per la prima imprefa, e troppo poche per la seconda: Prese pertanto il partito di andarfene a Ravenna, e di fare de que-Ra Cietà la fua Piazza d'armi . Prima che lasciasse Salona, intese che la guarnigione di Otranto ridotta agli estremi, aveva promesso di arrendersi, se non era soccorsa avanti un certo giorno. Avendo fatto imbarcar subito Valentino con foldati, e provisioni, gli ordinò di mutare la guarnigione, che aveva molto patito dalla fame, e dalle malattie, e di lasciar nella Piazza viveri per un anno. Quelto loccorso arrivato quattro giorni avanti il il giorno stabilito per la capitola-

zione, obbligò i Goti a levare l' affedio. Valentino perdette alconi-An. 544 foldati , che s' erano arrifchiati a fare (correrie fuori della piazza, e. ritorno a Salona. Belifario paíso per mare a Pola in Istria, dove si fermò alcuni giorni per esercitar le fue truppe, e metterle in buon ordine. Totila volendo informarfi del loro numero, si fervì di questo stratagemma. Contrafece alcune lettere del Governatore di Genova il quale chiedeva a Belifario un pronto foccorso , e le spedi per cinque Offiziali intelligenti travefliti da foldati Romani. Belifario resto ingannato , gli ricevette nel fuo Campo , e rispose loro , che farebbe andato prontamente a foccorrer Genova con tutte de fue truppe. Queste spie secero la relazione dello stato, in cui avevano ritrovata quelta pretefa armata : 1' unica forza della quale era nella

Tiburi prefo, e laccheg-Goti . I'roc. Got. 1.3. c. 10. Marc. Chr.

no a Tiburi oggi Tivoli. Alcuni giato da abitanti effendo venuti a contesa colla guarnigione composta d'Isauri, introdussero i Goti di notte tempo. Gl liauri fi aperfero un paffo, e fi falvarono quafi tutti . In questa occasione Totila usò per la prima

capacità del fuo Generale.

Totila aveva il fuo campo vici-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 227 volta una crudelta poco conforme Giuftialla fua natura. Voleva intimorire niano . là Città di Roma, la quale non An. 544. era distante più che sei leghe. Abbandonò Tiburi al faccheggiamento, e fu messo tutto a fil di spada: Il Vescovo provò la barbarie, e 1' insolenza di un soldato Ariano. I Gôti 's' impadronirono delle rive del Tevere , ficche fu chiusa la comunicazione tra Roma

L'armita di Totila era in parte Diversi composta di disertori, che la bonta menti di del Principe aveva tratti al suo Belisaservizio. Belisario effendo a Ras rio e di venna volle indurgli a ritornare Proc. fotto le Infegne dell'Impero. Fece Got. 1.3. pubblicare un' amnistia, minaccian- c. 11. do nel medefimo tempo rigorofiffimi castighi a coloro, che rettaffero al fervizio degl'inimici. Ma non potè riguadagnarne un solo. Torimuch, e Vitale entrarono nell' Emilia con i foldati Illiri per ripighare le Piazze di questa contrada, di cui s'erano i Goti infignoriti. Questa spedizione su senza frutto. Gl'Illirj difgustati per non, esser pagati, sentendo, che una truppa di Unni faceva delle fcorrerie fulle loro terre, abbandonarono Vitale, e se ne tornarono al 15. K 6

Giustiniano . An. 544. loro Paese. Mandarono di là a fare dare scuse all' Imperatore, il quale si mostrò in prima molto sdegnato, ed in appresso perdono loro, Totila informato della loro partenza, stimò di poter impadronirsi di Bologna; ma il distaccamento. spedito a tale oggetto su sorpreso in cammino, e tagliato a pezzi, I Goti affediavano Ofimo ; Belifario fece partire un soccorso di mille nomini fotto la condotta di Torimuth, di Ricila, e di Sabiniano. Entrarono di notre tempo, e il giorno dopo fi apparecchiarono a fare una fortita . Avendo determinato di afficurarfi prima della polizione, e della forza degl' inimici, Ricila, la cui naturale bravura era allora accefa, e riscaldata dal vino, volle uscir solo, e si appressò al campo de' Goti per riconoscerlo. Fu presto circondato per ogni parte; e mentre si difendeva con coraggio, la truppa de' Goti ingroffando fempre, ed effendo i Romani accorsi dalla Città , seguì un fiero combartimento, nel quale i Romani non poterono falvare se non il corpo di Ricila, il quale fu traforato da' dardi. Fu riportato in Ofimo . Torimuth .. e Sabiniano non avendo forza bastante a combat-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 229 battere i Goti, giudicarono, che Giustile loro truppe non farebbero che niano. mettere la carestia nella Piazza, e An. 544-

deliberarono di ritirarfi la notte veenente. Totila full' avvilo di un disertore , postò due mila de' suoi più bravi soldati una leghe e mezzo lungi dalla Città . I Romani caddero nell' imboscata, e perdettero dugento uomini. I due Capitani si fuggirono col rimanente, e guadagnarono Rimini, lasciando i Goti padroni di tutti i bagagli . Fin dal principio della guerra Vitige aveva saccheggiato Pisauro Pefaro, e Fano, e ne aveva distrutte le mura. Belisario volle rimettere Pifauro in grado di difefa , perchè questa Città era circondata da pascoli atti a far sussistere la Cavalleria. Mandò di notte a prender la misura delle porte, che sece fare a Ravenna, e portar per mare. Torimuth, e Sabiniano ebbero ordine di mettere nel loro sito, e di lavorar fenza indugio nel rifacimento delle mura. Fu eseguita ogni cosa con tal prontezza e sollecitudine, che Totila essendo accorso per impedir l'opera, la trovò quafi finita, e fu obbligato a tornarsene davanti Osimo. Bessa aveva lasciato Spoleto per entrare in Roma .

Giuli. ma: Belifario, che fopra tutto teniano. meva per questa Città, vi spedi
An. 544 Barbazione di Tracia, ed Artasiro
Persiano di Nazione, con ordine di
starsene rinchiusi dentro alle mura,
senza fare alcuna sonita; e di apparecchiare ogni cosa per una vigorosa disesa. Totila si impadroni
di Osimo durante l'inverso. Fermo ed Alculo capitolarono dopo

alcuni giorni di affedio.

Affedio di Edefi fa . Proc Perf. l.2. c. C. Evag. l.4.

£. 20.

Mentre che la debolezza di Belifario lo rendeva incapace di arrestare in Italia i progretti di Totila, la fua lontananza apriva a Cofroe un libero ingresso nella Mesopotamia Questo Principe considerando come un affronto il non aver potuto vavvicinarlis ad Edeffa quattro anni innanzi , deliberò di distruggerla : egli non minacciava niente meno che di ridurre gli abitanti schiavi, e il terreno della Cuta in pascoli. Marciò adunque con un grand' efercito , e spedi una truppa di Unni a rapire le gregge, che pascolavano a' piedi delle mura . I pastori uniti agli abitanti, e ai foldati rilpinlero vigorofamente gl' inimici, ed un contadino uccife con un colpo di fromba il Capo degli Unni . Questo primo svantaggio scoffe la risoluzione del Re di PerDEL BASSO IMP, L.XLVII. 231
fia: cominciò a temere, che quelta Giuffiimpresa non gli procuraffe un nuo niano.
vo affronto, e sece dire agli abi. An. 544

tanti, che acconsentiva di lasciar loro la vità , purche si ricomprasfero. I Deputati della Città gli offersero la medesima somma di dugento libbre d'oro, che gli avevano data la prima volta. Il Regrigetto questa offerta con disprezzo; e dopo una lunga, e pompofa enumerazione delle fue imprese, dichiarò loro, che gli tratterebbe con più rigore che trattato non aveva alcun altro popolo vinto, fe non gli davano tutto l'oro, e l'argento, ch' era dentro il recinto delle loro mura . Lagnandosi essi fortemente di una così intollerabile proposizione, e per abbaffare il fuo orgoglio, rammentandogli l'incertezza degli avvenimenti della guerra, gl' interruppe fdegnato, e gli cacciò dalla fua prefenza. Il giorno dopo fece incominciare funti del tiro del dardo una piatta forma, che doveva giugnere sfino alle mura della Città .. Era costruita di terra, di grosse pietre, e di alberi insieme co lororami. Tutti questi materiali ammontinati, calcati gli uni fopra gli altri, si legavano insieme, e si follevavano ad una grande altezza

Pietro , e Martino , e Perano , s' Giufti. niano . erano rinchiusi in Edessa. Fecero An. 544. una furiosa sortita, nella quale Offiziale cognominato Argec uccife di fua mano sette nemici. Siccome il terrazzo era già a tiro di dardo, ed i Romani lanciavano una quanti'à grande di pietre, e di frecce infuocate, i lavoratori si posero in sicuro dierro a grandi cortine di pelo di capra, le quali sospese a

Inutili preghiere del

Medico Stefano .

tuzzavano i colpi. Gli abitanti sbigottiti per questa terribile opera, che sempre più si avanzava verso le mura, indussero Stefano, celebre Medico, ch'era stato un tempo al servizio di Cabado, che aveva guarito da una pericolofa malattia, ad adoperarsi in loro favore appresso il Re. Stefano si portò al campo de' Persiani, e. presentatosi davanti a Cosroe: "Si-, gnore, gli disse, l'umanità forma, il carattere de buoni Re. Le , vittorie, e le conquiste vi pro-" cureranno altri titoli ; ma i foli " benefizj postono meritarvi il no-. me più caro al vostro secolo, e , il più onorevole, e glorioso agli " occhi della posterità . Se vi ha at mondo Gittà , che debba pron vare gli effetti di questa bond . " è quel-

lunghe pertiche, arreltavano e rin-

DEL BASSO IMP.L XLVII. 233 a è quella, che voi minacciate di Giulidiffruggere . Edeffa m' ha data la niano . luce ; io ho restituita 'la vita a An. 544. vostro padre ; io ho conservata la vostra fanciullezza . Ahime ! Quando io configliava a Cabado di eleggervi per successore in pre-"ferenza de' vostri fratelli , poteva io prevedere, ch' io apparecchiava la rovina della mia Pa-, tria ? Ciechi mortali, noi mede-, fimi fiamo gli artefici delle non ftre difgrazie! Se vi ricordate , de' miei fervigj, vi chiedo oggi una ricompensa, che non sarà men utile a voi, che agli abitan-, ti di Edessa . Lasciando loro la vita, allontanerete da voi la tac-" cia di crudeltà . " Cofroe non aveva l'anima capace di gratitudine; ma mascherandosi al suo folito. finie di effer commoffo, e rispose a Stefano, che a sua considerazione consentiva di allontanarsi da Edessa, a condizione che se gli darebbero nelle mani i Generali Pietro, e Perano, nati schiavi di suo Padre, i quali ofavano portar le armi contro di lui . " Se negano di darme-, gli, aggiuns' egli, la mia bontà si

" compiace ancora di lasciare loro " la scelta, o di pagarmi subro " cinquanta mila libbre d'oro, o di

ri-

Giullimiano. An 544.

" ricevere nella Città i miei Offi-" ziali , i quali faranno un' elatra , ricerca, e mi recheranno tutto. ,, quello, che si troverà in esta di , oro, e di argento; e lascerò il " rimanente agli abitanti . " Stefano penetrato fino al cuore da que. fto crudele moneggio, non replicò nemmen una parola ; parti con una profonda paura, e portò nella Città la triftezza, e la costernazione. Pare che gli Edesseni cominciassero a diffidare dell'antica favola, fulla fede della quale avevano creduta la loro Cina inespugnabile. Spedirono di nuovo Deputati, che furono insultati, ed oltraggiosamente scacciati. Martino medesimo ebbe molte conferenze co' principali Signoinfruttuple contese. Nondimeno gli affediati non per-

Attacco della Città . Proc. Perf.

dettero egni iperanza. Scavarono un sotterraneo per far rovinare il terrazzo. Erano di già penetrati 1.2. c.27. fino al mezzo di esso, quando i Persiant avendo inteso-il romore de' minatori , cominciarono a fca-

vare ai fianchi della piatta forma per riscontrarli. Essendosene i minatori accorti, colmarono il fotterraneo, e si ritirarono. Si appigliarono ad un altro mezzo per diffrug-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 235 ger l'opera; e questo si fu di mi. Giustinar solamente la punta del terraz- niano zo, e di scavar quivi una camera, An. che empirono di legni i più com-bustibili, stropicciati inoltre con olio di cedro, con zolfo, e con bitume. Il fuoco vi fi apprese di leggieri, e subito la notte vegnente si videro de' vortici di fumo, che uscivano in diversi luoghi Nel medesimo tempo i Romani per ingannare i nimici , vi gettarono molti vali da fuoco, e molte frecce infuocate . I Persiani non dubitando . che questa non fosse la sola cagi one dell'incendio, accorrevano da ogni parte per estinguerlo, mentre i Romani gli opprimevano con una grandine di dardi. Cosroe medesimo fi trasferì quivi in persona allo spuntare del giorno , e su il primo a discoprire, che il fuoco usciva dalle viscere della piatta forma : Fece lavorare tutta la fua afmata nel gettar terra per foff-care le fiamme , ed acqua per ammorzarlo, ma in vano . Il fumo non ritrovando più uscita in un luogo fi apriva altrove un paffaggio; e l'acqua versata sopra il zolfo, e il bitume accresceva la violenza dell'incendio. Verso la sera il fumo era sì denfo e fi sollevava tant'

tant' alto, che fu veduto dalla Cit-Giuftiniano . tà di Carrhe da dieci in dodici le-An. 544 ghe distante, ed ancora da più lontano. Nell'agitazione, e nello scompiglio, in cui erano i Persiani la guarnigione uscì dalla Città. montò sul terrazzo, e sece un gran macello. In sine, sbucando la fiamma per ogni lato, fu d'uopo abbandonar quest' opera . Sei giorni dopo Cofroe fece fcalar la muraglia di buon mattino; ma dopo un fiero, e duro combattimento, i Persiani surono ributtati , ed obbligati ad abbandonar le scale, che gli affediati tirarono dentro alla Città, Il medesimo giorno a mezzo di fece attaccare una delle porte ; la guarnigione, i contadini rinchiuli nella Città , e moltiffimi abitanti , fecero una fortita fopra i nemici, e gli ributtarono un' altra volta . Intanto, che gl'inseguivano, Paolo, l' Interprete ordinario di Gofroe, andò loro incontro, per annunziare ad essi, che Rechiario era poco innanzi arrivato, e recava per patte dell' Imperatore la conclusione del trattato. Questo Deputato era da molti giorni nel campo de' Perfiani; ma il Re ne aveva fatto mistero assine di aver tempo di prender la Piazza, Paolo invitò i Generali.

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 237
nerali a portarfi alla prefenza del Giuffe.
Re. per effere testimoni della rati-niano.
ficazione; ma gli su risposto, ch' An. 544
essendo Martino ammalato, egli
non potea intervenirvi se non sua

tre giorni.

Questa risposta offese talmente Nuovo l'alterigia di Cosroe, che il giorno attacco Proc. dopo si apparecchiò di nuovo ad Pers. espugnar la Città . Fece coprit di 1.2. 6.27: mattoni gli avanzi del terrazzo per Idem Got. collocarvi le sue batterie, le quali 1.4. c.14. lanciavano pietre, e groffi-giavel-lotti. Il giorno appreffo tutte le fue truppe fi avanzarono di buon mattino per dare l'affalto. I Saracenir furono collocati di dietro, affine di arreftare i fuggitivi , quando la Città fosse presa . Furono piantate le scale, e da principio i Persiani avevano il vantaggio, perchè gli abitanti non fi aspettavano questo attacco; ma effendosi presto levato il romore, tutta la Città accorfe fulle mura . Gli abitanti , i contadini tutti diventano foldati, e ributtano l'inimico : le donne , i tanciulli, i vecchi servono i combattimenti con' incredibile ardore; gli uni porgono loro pietre ; gli altri fanno bollir l'olio, e la pece, che si versa a torrenti sopra gli affediati I Perfiani ftanchi per mas

Giuftiniano . An. 544.

così feroca ed offinata refistenza gettano l'armi a terra, e ricufano di esporsi ad una morte certa. Cosroe tutto acceso di collera , gli minaccia, gli percuote, e gli obbliga a ritornare all'attacco . Sono di nuovo costretti a cedere agli ssorzi degli affediati . Finalmente Cofroe pieno di dispetto e di rabbia è verfo fera coffretto a rientrar nel suo campo. Azarete, che Cabado aveva un tempo così male accolto dopo una vittoria, che gli era costata troppo sangue, si segnalò in questo incontro : poco manco che non pinetraffe nella Città ; egli era di già padrone del muro anteriore, è batteva la feconda muraglia, quando Perano alla testa di un numerolo corpo fece una fortita fopra di lui , e lo rispinse . Procopio racconta ; che in questo attacco un grand Elefante, che portava sopra la sua schiena un'alta torre piena di arcieri, fi avanzò verso la Città , e pareva effere una di quelle terribili macchine dette Elepoli, che Demetrio Poliorcete aveva anticamente inventate per la diftruzione delle Piazze. Le frecce, che piovevano dall'alto di questa torre, atterravano quelli, che difendevano la muraglia : e la Città era in pericolo DEL BASSO IMPLIXLVII. 239

ricolo di effere scalata in un sito, Giusti-quando venne in capo ad un Ro-niano. mano di attaccare un porco sopra An. 141le mora . L' Elefante spaventato dalle grida di questo animale, in prima si fermò, poi volse la schie-

na, e si ritirò passo a passo ad onta degli sforzi de' fuoi conduttori.

I Romani impiegarono la notte L'assedio negli apparecchi necessari per disendersi contro un secondo attacco.

Ma i nemici non comparvero il giorno dopo Il posdemani depo un nuovo tentativo, che non fu gran fatto oftinato Paolo venne di nuovo ad invitare Martino ad una conferenza . Questo Generale si portò al campo, e l'opera di questa pace, che dopo quattro anni dacche era fiabilita, lasciava sussistere una san guinosa guerra, fu alla fine compiuta. Cofroe non ricerco dagli Edesseni più che cento libre d'oro, e promise loro in iscritto, di non più esercitare contro di essi alcuna ostilità. Avendo dipoi arso il suo campo, fi ritiro in Persia colla sua armata.

Quest'anno il mare traboccò in Inonda-Tracia, ed allago lo spazio di quat- zione de tro mila passi. Le acque copersero mare utte le vicinanze di Odesso, di p. 1500. Dionissopoli, e Associate Periro.

STORIA no moltiffimi uomini , e bestiami , Giuffi-In capo ad alcuni giorni il mare niano . An. 544. rientrò nel suo letto. Ad onta delle grandi spese, che Giustiniano era Cedr. obbligato di fare per le sue guerre P. 375. Hilt. in Oriente, e in Occidente, e più Mijc.L.16. ancora per l'infinito numero di Juit. Edifizi, e di intere Città, che fa-Novell. ceva costruire, o restaurare; fece 147. 118. un atto di straordinaria generosità, Proc. Perf. 1.2. il quale prova, che Pietro Barfac. 18. mete non era ancora Tesoriere. Rimise a suoi sudditi tutto il resto delle somme di cui erano debitori al pubblico Erario da venti due

anni addietro. Giusto nipote dell' Imperadore, morì di malattia. Perano figliuolo di Gurgeno Re d' Iberia, il quale dacche fuo padre erafi ritirato alla Corte di Giustino, ferviva i Romini con zelo, e con coraggio, tanto in Italia come in Oriente, cadde da cavallo alla caccia, e morì della sua caduta. Per riempiere il suo posto , l'Imperatore spedi in Oriente Marcello figliuolo di fua forella : era quefti un giovane di cui l'iftoria ci ha folamente conservato il nome.

An. 545. Siccome il trattato di pace, che aveva poc'anzi avuto l'intero fuo Tregua compimento col concambio delle di quatratificazioni, era quel medesimo tro anni

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 241 di cui erano state stabilite quattro Giusti. anni innanzi le condizioni, così la niano. Lazica non era in esso compresa . An. 545. Quest'era una conquista posteriore; per la e Cofroe pretendeva di mantenerse. Lazica. ne in possesso. Si disponeva ancora Proc. a togliere ai Romani alcune Piazze. 12, 6.38, che loro restavano in questo Paese. Idem Got. Giustiniano dal canto suo desidera- 1.4. c.10. va di rientrare in possesso di tutta Marc. la Provincia . Mandò adunque De- Agath. putati al Re per chiedere la resti- Aljemani tuzione della Lazica. Cofroe rifpo. Bib.Or.t. 1. p.405. se, che questo era un affare di lunga disamina, e che per pesar le ragioni da ambe le parti era d'uopo di una tregua, ma ch'egli non l'accorderebbe, se non a condizione, che l'Imperatore gli desse una somma di denaro, e gl'inviasse un famoso Medico per nome Tribuno, il quale lo aveva di già guarito di una gran malattia . L'Imperatore gli spedì incontanente il Medico con due mila libbre d'oro, e su stabilita una tregua di quattr'anni per la Lazica. La memoria di questo Medico merita di effere confervata. Nato in Palestina egli era più stimabile ancora per la sua pietà, per la sua difintereffatezza, e per la dolcezza de' suoi costumi che per la profonda cognizione St.degl'Imp.T .. 1

1.5

Ginfi.

piano .

dell' arte sua . Cosroe dopo averlo tenuto un anno appresso di se gli-An. 545, permile di tornarfene nella sua Patria , e lo follecitò a dichiarare quello che defiderava per fua ricompensa. Tribuno non domando. altro che la libertà di alcuni prigionieri Romani . Il Re per non cedergli in generosità, glie ne sece dare tre mila oltre a quelli , che aveva, domandati. Una querela inforta tra due Principi Saraceni avrebbe rotta la pace appena ch'era conchiusa, se Cosroe non avesse avuto bisogno di riposo. Quantunque Areta avesse abbandonato Belifario nella guerra di Mesopotamia, egli, non aveva stuttavia cangiato partito: Alamondaro fempre attaccato a' Persiani , rapì uno de' figliuoli di Areta, e lo immolò a Venere, la gran Dea de' Saraceni. Areta raccolle, le sue truppe, ed andò ad attaccare il suo nemico. Alamondaro fu sconfitto con grande accisione de' suoi , e poco mancò, che i suoi due figliuoli non cadessero in potere di Areta , il quale avrebbe fatta una crudel rap-L'Arme prefaglia : The sale and and and

nia forti. Durante probabilmente la tregua ficata co' Perfiani fu quando Giustiniano A df.13. restaurò tante Piazze in Armenia. A Mar-5.112

Martiropoli non aveva che debali Giuftimuraglie: furono allargate, ed inniano
nalzate: fortificò le gole delle montagne, che davano paffaggio dalla
Perfarmenia nella Sofiasena, e vi
pose guarnigione. lo ho parlato
fotto il Regno di Anaffasio delle
opere, che Giuftinia no fece a Melitina, e a Teodofiopoli. Nella
piccola Armenia rifece le mura di
Satala, di Colona, di Sebaste, e
di Nicopoli: fece qui vi fabbricare
mole Forrezze, e un numero grande di Monasteri.

Tante spese votavano l' erario Belisario dell'Imperatore. Le fue truppe d' chiede loccorfe ltalia ridotte ad un piccolo numero, all'impe. mal pagate, quali fenz' armi, fenza ratore. vestiti, senza cavalli, non ardiva Proc.Get. no di comparire davanti l'inimico. 1.3 c.12. Belifario disperato fece partire per anecde. 4. Costantinopoli Giovanni, nipote di Jorn. de Vitaliano. Siccome diffidava dell' reb. Get. affezione di quest' Offiziale, gli fe- c. 60. ce promettere con giuramento, che farebbe ritornato tofto, che aveffe adempiutà la sua commissione. Nella fua lettera all'Imperatore esponeva il deplorabile stato delle sue truppe ; l'impossibilità di trar denaro dall'Italia, di cui i Goti serano di nuovo posti in possesso i la deserzione de' soldati : l'avvilimen-

10

to di quelli che gli restavano, e la Giuffiniano . An. 545.

difficoltà di farsi obbedire da truppe che non fi potevano pagare. " Se bastaffe spedire Belisario in , Italia, diceva egli, farebbe fatta ogni cola. Eccomi nel centro di , questo paese ; ma se è d'uopo vincere i Goti, resta ancora mol-, to da farfi . Un Generale è nul-, la senza soldati. Speditemi alme-, no le compagnie delle mie guar-, die , che avere trattenute a Co-, ftantinopoli : aggiugnetevi quel , più che farà possibile, di Unni, " e di altri barbari aufiliari , ma , non vi dimenticate di pagarli . ,, Giovanni non amava Belifario; arrivato alla Corte, attele meno ad adempiere alla sua commissione, che ad un matrimonio, che gli era del pari enorevole, che vantaggioso . Germano aveva sposato in seconde noize Matalonta vedova di Vitige . Passara sua prima moglie gli aveva lasciati due figliuoli, Giustino, e Giustiniano, con una figliuo. la chiamata Giustina . L'odio di Teodora contro Germano era talmente dichiarato, ed aperto, che niuno fi ardiva di entrare in parentela con questo Principe. I suoi due figliuoli non trovarono moglie fin tanto che visse l'Imperatrice . Sua

DEL BASSO IMP. L.XLVII. 245 Sua figliuola Giustina aveva già Giustidiciott' anni , e quantunque il suo niano nascimento, le sue ricchezze, le An. 545. personali sue grazie, e il merito di suo padre potessero muovere la più nobile ambizione, nondimeno le più illustri famiglie divertivano da effa lo sguardo come da un'iufallibile cagione di disgrazia Giovanni più ardito degli altri la domandò a suo padre, e l'ottenne. Teodora se ne sdegno fortemente . ed il novello spolo si affretto di tornariene in Italia, dove credeva d'essere più in sicuro, che alla Corte. Ma trovò quivi Antonina; ed il sospetto, che concepì con gran fondamento, che avesse commissione da Teodora di farlo perire, lo tenne in una perpetua inquietudine fino a che Antonina ritornò a Costantinopoli.

Ti Re de Goti non così poco avveduto, che lasciasse di profitta. Conquiste re del cattivo stato, in cui si di Totila. trovavano i Romani, andò a mer. I 3. c. 12. tere l'assedio davanti a Spoleto. I dem Erodiano Comandante della guar-anecd c.5. nigione era allora mal disposso d'arc. verso Belisario, il quale essento delle fue rapine, lo aveva minacciato di fargli render conte della sua condotta. Nondimeno per salvar le apparenze convenne

niano.

con Totila di una tregua di trenta giorni , pasiati i quali egli si la-An. 545 rebbe arrefo le non era feccorfo; e diede suo figliuolo in citaggio. Spirato il termine diede in potere de' Goti la Città e la guarnigione, e paísò egli medefimo al fervizio di Totila. Sififrido più fedele all' Imperatore, benchè fosse Goto di Nazione si difese meglio in Assis. ma fu uccifo in una fortita , e gli abitanti, fubito capitolarono. Cipriano era a guardia di Perugia : il Re gli mandò a minacciare un rigorofo trattamento, se si difendeva, e gli promise una grossa somma di denaro, fe si arrendeva senza resistenza. Restando Cipriano fereno nel fuo dovere, uno delle fue guardie corrotto con denari lo afdalfinò, e se ne suggì nel campo de' Goti : azione iniqua e capace fola di ofcurar lo splendore delle gran qualità di Totila, s'egli è vero, che ne fosse l'autore, come dice Procopio. Questo misfatto non partorì alcun frutto : la guarnigione tenne fermo dopo la morte del fuo Comandante ; ed effendo la Piazza in grado di fostenere un lungo affedio, il Re non giudicò bene d' intraprenderlo, e s' inviè direttamente a Roma.

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 247 Dappertutto dove questo Princi- Glusti. pe paffava , anzi che devastare le niano . campagne, proteggeva, ed inco- An. 545. raggiva l'Agricoltura , obbligando Totila folo gli agricoltori a pagargli le davanti loro taffe, e a somministrargli in a Roma. natura le rendite de loro poderi ; Got. 1.3. ficche non mancò mai di vettova- c.13, 1.6. glie. Quando i Goti comparvero davanti a Roma, Artafiro, e Barbazione fecero fopra di loro una fortita, contro il parere di Beffa: tagliarono a pezzi i primi, che rifcontrarono , ma effendofi lasciati trasportar tropp oltre dall ardore d'infeguirli , furono circondati , perdettero presso che tutti i loro foldati, ed eglino stessi ebbero difficolca a falvarfi . Questa perdita gli refe più circospetti ; e non at-dicono più di cimentarii funti delle mura. Mancarono presto i viveri agii affediati ; gl' inimici erano padroni della campagna, e la via del mare era chiusa. Dacche i Goti avevano preto Napoli, le loro barche infeltavano il mare di Tolcana, in guila che arreltavano tutti'i convogli. Gli schiavi, cha in una Città affediata fono sempre i primi a provare la carestia, di-sertavano in numero grande, e si portavano al campo di Totila, che

datiano. tre questo Principe era accampato
a. 545. davanti a Roma, spedi un distagcamento per impadronirsi o per
accordo, o per sorza di Piacenza.
Questa importante Citrà era la sola, che i Romani possedevano ancora nella Provincia di Emilia.
Non avendo voluto dare orecchio
ad alcuna proposizione, su assediata, e non si arrese se non s' anno
vegnente, dopo aver provati tutti
gli otrori della caressia.

L'Imperatore Belifario vergognandofi di starmanda alcuni foccorfi e conduste il retto a Durazzo per 
sa Italia andare incontro al ioccorfo, che 
proc. attendeva con impazienza. Alla ficori di la condusta il retto a di cocorfo, che 
proc. attendeva con impazienza. Alla ficori di score l' Armeno arrivarono seguiti da alcune Goorti di Romani, 
pazi ad e di Barbari. L' Eunuco Nartete 
Baron.

attendeva con impazienza. Alla fi-Cita in Giovanni nipote di Vitaliano ed Ifacco l' Armeno arrivarono feguiti da alcune Goorti di Romani, e di Barbari. L' Eunuco Narfete era andato per comando dell' Imperatore verío le rive del Danubio per follecitare i Capi degli Eruli a mandar truppe in Italia. Ne radunò molte, le quali fotto la condotta di Filemuth vennero a paffare il verno in Tracia con dilegno di partir per l'Italia verso il principio della Primavera. Mentre erano in cammino, ebbero occasione di

DEL BASSO IMP.L.XLVII 240 di prestare un gran servizio all'Im- Giagipero. Un'armata di Sclavoni, che niano. aveva ultimamente passato il Danu. An. 545. bio, dopo aver faccheggiato il paele conduceva feco schiavi moltiffimi abitanti . Gli Eruli , benchè molto inferiori in numero, gli batterono, e liberarono i prigionieri . Traversando la Tracia, Narsete riscontrò uno Sclavone, il quale si spacciava per quel bravo Chilbudio, morto tredici anni innanzi, combattendo contro questa Nazione. Andava a Costantinopoli con un gran corteggio per farfi riconoscere dall' Imperatore . Narsete avendo scoperta la furberia, lo fece caricare di ferri, e lo conduste alla Corte. L'Istoria non dice co-

me fosse trattato questo impostore. Subito che Belifario ebbe ricevuto il rinforzo , di cui ho parla- mani to , ne fece imbarcar una parte battati sotto la condotta di Valentino, e di dinanzi Foca, di cui conofceva la capaci- a Roma. tà , e la bravura. Avevano ordine Got. 13. di trasferirsi a Porto e di unirsi c.15. Paalla guarnigione per travagliar l' gi ad inimico. Arrivarono felicemente, e fecero sapere a Beffa, che andavano ad attaccare il campo di Totila: pregandolo di fare nel medeli-mo tempo una fortita colle miglio-

de' Ro-

Giuftiniano . An. 545.

ri sue truppe. Bessa, che non aveva più che tre mila folda i in Roma , non fece alcun conto della loro preghiera. I due Capitani andarono alla testa di cinquecento uomini ad infultare il campo nemico. Con quello improviso attacco posero la consusione, e il disordine fra i Gori ; uccifero le guardie avanzate; ma vedendo, che non erano foccorfi, fi ritirarono tubito a Porto e mandarono a rimproverar Beffa, dicendogli nel medefimo tempo che attaccherebbero ancora il giorno seguente, e che lo supplicavano di secondare i loro sforzi Beffa non fu men fordo della prima volta. Uscirono il giorno appresso con tutte le loro truppe; ma tull'avvifo , che Totila aveva ricevu to da un disertore, egli aveva messi i fuoi migliori foldati in aguato lun4 go il cammino ; ficchè Valentino e Foca circondati per ogni parte perirono coraggiofamente combattendo. La maggior parte de' loro furono tagliati a pezzi ; il rimanente fi falvò in Porto.

Flotta di Il Papa Vigilio avendo ricevuto sicilia ordine dall' Imperatore di portarfi goti a Costantinopoli per le ragioni proc. che esporto in appresto, si parti cere 1,3 da Roma verso la fine di Novem-

DEL BASSO IMP. L. XLVII. 251 bre, e si fermo in Sicilia. Comperò Giustiquivi una gran quantità di frumen niano . to , di cui caricò molti vascelli, sperando che poressero salire su pel c. 15. A. Tevere, ed arrivare infino a Ro. nast. Vi. ma ridotta ad un estrema penuria gil Pagi Questi navigli si avvicinavano a Noris de Porto, quando furono veduti dagl V. Synod. inimici. La Città di Porto era in c. 3. 4 poter de' Romani; ma siccome il porto era fuori della Gittà , così i av Goti accorrendo in numero grande se ne impadronirono, e si nascosero dietro alle mura di cui era cinto. La guarnigione troppo debole, ed inetta, a combattere i Goti sall sulle mura della Città sacendo fegno alla Flotta di non approdate, e di prendere altro cammino. Marinaj presero questi segni per înviti, e dimostrazioni di allegrezza ed essendo il vento favorevole entrarono nel porto a piene vele . Gl' inimici si fecero tosto vedere trucidarono gli equipaggi , s' impadronirono de navigli fenza resistenza, e secero loro salire il Tevere sino al campo di Totila. Su questa florta era un Vescovo cogesminato Valentino , che Vigilio ipediva a Roma per governar la fua Chiefa infanto ch'egli era lontano. Fu condotto alla presenza di Toti-I. 6

secretary bid of

Ginfiniano zioni avendo conosciuto, che queniano con cercava d'ingannarlo,
montò in una fiera collera, e gli
fece tagliare ambe la mani. Valentino sopravvisse a questa crudeltà, ed intervenne nel 551, al Sinodo, che Vigilio tenne a Constantinopoli. Era Vescovo di Silva

An. 546.
Pelagio deputato a Totila.
Proc.
Gos. 1.3.

Candida nel Lazio. La perdita di questa flotta lasciava i Romani in un'irreparabile, ed estrema penuria, se non erano prontamente foccorfi . Spedirono come Deputato a Totila il Diacono Pelagio per chiedergli una tregua di pechilfimi giorni, a condizione che darebbero la Città, se in questo mezzo ella non ricevesse alcun foccorfo. Pelagio era in grand' estimazione in tutta l'Italia : ritornato poco innanzi da Costantinepoli, dove s' era fatto amare dall'Imperatore aveva di là riportate grandi ricchezze, che liberalmente versava nel seno de' poveri . Re de' Goti amico della virtà, e ben informato di quello, che accadeva in Roma, rispettava questo generoso Diacono; lo accolse onorevolmente, e afficurandolo ; con un' aria di bontà, e di clemenza : , Pelagio, gli diffe, io vi filmo " mol-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 153 , molto, nè voglio esporvi ad Giuffiuna negativa; voglio risparmiar- niano : , vene la vergogna; prevenendovi An. 546. , fopra tre cote, che non possono , accordarvi . Non mi chiedete ne ch' io faccia alcuna grazia a' Sini ciliani , nè che lasci stare in piedi le mura di Roma, ne ch'io renda a' Romani gli schiavi . che sono venuti ad arruolarsi fotto le mie Infegne. I Siciliani fono perfidi , che mi hanno in-, degnamente tradito fenza effere , sforzati a ciò fare dalle armi . Hanno aperte le loro porte a . Belifario al primo fegno; hanno accelo, e mantengono ancora l' , incendio , che firugge l' Italia . , Se volete, che fi flabilifca la pace tra le due Nazioni, è d' , uopo che Roma fia distrutta: ella farebbe un perpetuo motivo " di gelofia , e di guerra ; i Goti ed i Romani sarebbero sempre alternativamente affediatori , ed , affediati . Quanto poi agli schiavi, giudicate voi steffo, se posfram comportare, che quelli . che avranno avuto l'onore di el-" fere nostri soldati, diventino di , nuovo vostri schiavi ,.. Pelagio confulo da questo discorso rispose fospirando ; Che il Re gli permet-1604

## 254 IN TASTORIA

Giusti- teva invano di parlare, poiche gli niano chiudeva nel medefimo tempo la boc-An. 546 ca, che non potendo farsi afcoltar dagli uomini antava a rivolgersi al loro supremo Padrone, le cui orecchie sono sempre aperte alle pre-

Carefiia II conto, che Pelagio diede delin Roma. la fua ambafciata , riduffe i Ro-Froc. mani alla disperazione. Una folla Gost. 13. di popolo si raccoglie tumultuosamente intorno alla casa di Conone,

di popolo si raccoglie tumultuosamente intorno alla cafa di Conone, e di Besta; e mandando lamente-voli grida chiede loro del pane, o la morte : Fateci trucidare da' vofiri foldati, dicevan eglino, o almeno apriteci le porte : noi amiam meglio perire di ferro, che di fame. I Generali gli calmarono, facendo sperare un pronto soccorso. Ma queste anime avare ed inumane non follevavano questi- sventurari che con parole; tenevano in ferbo dentro a de' fotterranei de' gran magazzini di frumento, che vendevano ad un eccessivo prezzo, impinguandofi colla pubblica miferia . Il moggio di frumento vendevali fette monete d'oro, vale a dire quasi cento franchi di Francia, e il moggio di crusca il quarto di questa fomma. Le guardie di Bessa vendettero cinquanta monete d'oro ( quali

DEL BASSO IMP. L.XLVII. 255 ( quali fettecento franchi ) un bue, Giuffiche preso avevano in una sortita niano Felice colui ; che si abbatteva in An 546 un cavallo morto, e poteva impadronirsene de I cant , i topi , i più immondi animali erano divenuti cibi (quifiti ; la maggior parte degli abitanti non si alimentava che di ortiche, e di cattive erbe, che frappavano a' piedi delle mura, e tra i rottami delle fabbriche diroccate. Roma non era più popolata se non da sparuti, e lividi fantasimi, che cadevano morti nelle vie, o che fi uccidevano da per loro : Un padre affalito da cinque figliuóli in tenera età , che gli chiedevano ad alte grida del pane, diffe, che lo leguissero; e rinserrando dentro al cuore il fuo profondo dolore, fenza versare una lagrima, senza mandare un sospiro, gli con-dusse sopra un ponce del Tevere. Quivi avvoltofi il capo nel suo mantello si precipitò nel fiume alla vista dei fuoi figliuoli, e'di una folla di popolo accorfa troppo tardi per trattenerlo. Alla fine Beffa, e Conone mostri degni de' maggiori supplizi permisero di uscire a coloro, che vollero ritirarsi. Ma lo fecero non tanto per compaffio. ne, quanto per un eccesso di avarizia

Giufti. niano

rizia : vendevano questa trifia permissione, tanto alla maggior parte An. 546. fatale, quanto avrebbe potuto efferlo un forzato foggiorno in una Città affamata; alcuni perirono di sfinimento nelle vie, ed altri furono forpresi ed uccisi dagl' inimici .

Belisario dopo aver intesa la

Relifario viene a Porto. Proc. Got. 1.3. c. 18.

sconfitta, e la morte di Valentiniano, e di Foca, deliberò di portarsi personalmente a Porto. Giovanni, nipote di Vitaliano, era di parere non dividere l'armata, e di traversare l'Italia. Il Generale per contrario pensava, che avendo Roma bisogno di un pronto soccorso, il prendere questo cammino, per cui non ci voleva meno di quaranta giorni , sarebbe stato lo stesso che darla in mano agl' inimici ; laddove ce ne volevano folo cinque per airivare per mare, se il vento era favorevole ; diede pertanto a Giovanni una parte delle sue truppe con ordine di paffare per la Calabria, di cacciar di la 1 Goti, ch' erano in piccolo numero, e di venire a raggiugnerlo a Porto per l'Apulia, e la Campania, Parti di poi da Durazzo con tutta la sua flotta, ed entrò nel Porto di Otranto che i Goti di nuovo afsediavano. Al suo avvicinamento

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 257 levarono l'affedio, e si ritirarono Giusti-a Brindisi. Pensando che Belisario niano. farebbe venuto ad attaccargli in An. 546, questa Piazza, le cui mura più non fusfistevano, spedirono un corriere a Totila, il quale fece dir loro, che arrestassero l'inimico quanto più a lungo potevano, e ch'egli farebbe incontanente volato in loro-foccorfo . Ma furono presto afficurati quando intesero, che Belisario era partito da Otranto con vento favorevole per fare il giro dell' Italia: Questa medesima novella indusie il Re de' Goti a stringere vieppiù l' affedio di Roma. Per chiudere affatto il passaggio de viveri per la via del Tevere, e fermare tutto quello, che venire poteffe da Porto, feelte quattro leghe al di fotto di Roma il sito, dove il letto del fiume era men largo; vi fece gettare de' pezzi di legno per traverfo dall'una all' altra sponda; e dopo aver afficurati con due torri di legno i due capi di quella specie di ponte, pose quivi un distaccamento de' suoi migliori soldati, e fece tirare una catena di ferro davanti a quella opera. Lasciò accampata vicino a questo luogo una parte del suo esercito sotto il comando di Roderico, uno de' fuoi più

più bravi Offiziali . Questo lavoro niano. era compiuto quando Belifario en-

An. 546. trò in Porto. Successi di I Goti ritirati a Brindisi credet-Giovantero, che tutte le truppe de' Romani nell' ni si fossero partite con Belisario. Italia Meridio Perfuafi di non aver più nulla a temere, mandarono i loro cavalli nale. al pascolo. Giovanni avendo preso uno delle loro spie , si fece condurre in questo luogo, s' impadronì de' cavalli , corfe a Brindifi , colfe all'impensata i Gori, e ne sece un gran macello. Dopo aver riguadagnati i Calabrefi colla dolcezza e con belle promesse, andò ad insignoririi cinque giornate di là lonrano di Canuso, Città posta nel centro dell'Agulia; I Lucani, e i Bruzj non s'erano dati al Re de' Goti le non per cagione delle velfazioni, che sofficivano da' Comandanti Romani. Tulliano, potente in quelle contrade, gli riconduste all'obbedienza dell'Imperatore, ed andò ad unirsi a Giovanni colle truppe del paese. Giovanni doveva passare a Porto per riunirsi a Bellfario. Totila efattamente informato di tutti i movimenti de' Romani, inviò trecento Cavalieri a Capua con ordine di feguirlo quando avel-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 250 se oltrepassata la Città : Il suo di- Giustifegno era di far marciare un altro niano. corpo incontro a lui , e di circon. An. 546. darlo per ogni parte. Ma Giovanni che temeva Antonina fcansò di raggiugnere Belifario: ed invece di pigliare la via di Roma tornò indietro nel Bruzio, dove tagliò a pezzi tra Vibona e Reggio un grof-

po essersi afficurato di tutto questo paele, li ritirò in Apulia

lo corpo di Goti che custodivano il paffo dalla Sicilia in Italia Do-

Roma era in un così deplorabile Belifarie stato che si aveva a temere ogni per soccofa dalla disperazione degli affe- correr diati Belifario non potendo arri- Roma . schiare una battaglia deliberò di Got 1.3. mettere in opera gli ultimi sforzi c. 19. per farvi entrare un convoglio pel Tevere : progetto impossibile a recarsi ad effetto, se non si dustruggeva il ponte ultimamente fabbricato da Totila . Fece entrar nel Tevere dugento barche piene di trumento, e di soldati, e fasciate all' intorno di tavole traforate, perchè i soldati al coperto potessero tirare sopra l'inimico . Alla foce del Tevere pose a destra e a finistra due corpi di Cavalleria per impedire al nemico di appressarsi a Porto. Lasciò nella

Tentati. vo di

Giuftiniano . An. 546.

260 Cirrà sua moglie, e i suoi bagagli forto la guardia d' Ilacco, al quale raccomando con lomma istanza di non ulcire per qualunque ragione si foffe, quand' anche udiffe, che Belifario era stato tagliaro a pezzi Fatte queste disposizioni s' imbarco, e si poje alla testa della sua flotta, facendo tirare da' buoi le due scialuppe, che portavano la torre, in cima della quale fece attaccare un cassone ripieno di pece, di zolfo, di ragia, ed altre materie infiammabili. Sulla riva del fiume, dalla parte di Porto, marciava la sua Infanteria. Aveva fin dal giorno innanzi spedito ordine a Bessa, di uscire il giorno vegnente con tutte le truppe che aveva, per favorire l'impresa con una diversione, ma Bessa non fece alcun movimento : Questo scellerato aveva ancora del frumento da vendere : ed amava meglio impedendo che non fosse levato l'affedio, perder Roma, che il guadagno che ritraeva dalla miferia degli abitanti. La flotta salendo su pel fiume con gran difficoltà. e siento, arrivò alla fine presso al ponte. Si opprimono con frecce i Barbari passati sulle due rive ; si leva la catena; si applica la torre contro a quella che gl' inimici ave-

DEL BASSO IMP, L.XLVII. 261 vano alla testa del ponte dalla par Giusi-te di Porto, e vi si getta sopra il niano, cassone pieno di materie accese. E' An. 546. confumata in un momento infieme con dugento Goti, che la difendevano . Il loro Comandante Ofda , il più valoroso di tutta la Nazione. perì nell'incendio . I barbari , che accorrevano dal loro campo in gran numero, fono rispinti a colpi di frecce : e tanto è il loro spavento, che si danno alla fuga : Tutto riusciva a Belisario , egli si apparecchiava a rompere il ponte; e queflo era il folo oftacolo, che gli restava a superare, quando un improvviso contrattempo fece andare. a vuoto l'impresa :

Fu sparsa la voce in Porto, che La teme-Belisario aveva sforzato il passo, rità d'I-Isacco di una natura ardente ed facco lo impetuosa, impaziente di dividere vano.

l'onore del fuccesso, si scorda tosto degli ordini del suo Generale; prende seco cento Cavalieri, e corre al campo di Roderico. Questo improviso attacco mette in disordine e in iscompiglio i Goti; Roderico è serito; e si danno tutti alla suga, Isacco entra nel campo, e lo abbandona al saccheggio. Frattanto i Goti rivenuti dal loro terrore, veggendo il piccolo numero degl'inimici, si

2

Giuftiniano . Au, 546.

rivoltano contro di loro, gli tagliano a pezzi , e fanno Ilacco prigioniero . Si va a recare fubitamente questa nuova a Belisario, il quale colpito come dalla folgore, s'immagina che i Goti fieno in Porto, che fua moglie fia in loro porere, e di non aver più dove ritirarfi . Subito confuso e turbato, cosa che non aveva provata giammai ne' più gravipericoli, abbandona tutto, e ritorna a Porto per avventarfi fopra i nemici, e ripigliare la Città : Al fuo ritorno colà, quando vide che i fuoi timori erano vani, fu penetrato di un sì vivo dolore, che cadde ammulato. Una febbre violenta. che l'agitò per molti giorni lo pofe in pericolo della vita. Due giorni dopo questo fatto, essendo Roderico morto della fua ferita , Totila: ne restò tanto afflitto, che fece uccidere Hacco.

Prefa di Roma. Proc.Gor. 1.3. c.20. Theoph. p. 100. Hij. Mif. 1. 16. Marc. Chr.Jorn. Jucceff. Anaft.

m 64.

Beffa in luogo di attendere alla ficurezza di Roma, ad altro non penfava che al fuo vile e crudele monopolio. Le fazioni erano abbandonate; neffun Offiziale faceva le ronde; le fentinelle fi affentavano o dormivano ne loro potti, e gli abianti, de quali non rimaneva che un piccolo numero, languenti, e moribondi di fame non potevano

DEL BASSO IMP, L. XLVII. 263 supplire alla negligenza de' soldati. Giuli-Quattro Isauri, ch' erano di guardia niano. alla porta Afinaria , fi calarono giù An. 546, di notte tempo per una corda, ed andarono ad offerire a Totila di farlo entrare nella Città col fuo. efercito. Il Re avendogli ricolmati di promesse, mandò con esso loro. due de' suoi Offiziali per afficurarsi della facilità dell' impresa : Salirono fulle mura con gl' Ifauri, e riferirono a Totila , che la riuscira; era infallibile . Questo Principe, il: quale aveva per massima, ch'è un. tradir fe medefimo il dare ciecamente credenza a de' traditori , laiciò paffare alcuni giorni; in capo a' quali, essendo gl' Isauri ritornati, gli fece ancora accompagnare da due altri Offiziali, che gli riferiro-no la stessa cosa. In questo mezzo il tradimento fu vicino ad effere scoperto; ed anzi lo era, se Roma. aveffe avuto de' Comandanti meno ciechi, e meno superstiziosi. Alcuni soldati Romani usciti per andare a riconoscere l'inimico, riscontrarono dieci foldati. Goti, che prefero e condustero a Bessa. Alle interrogazioni, che loro fece, rifoofero che Totila manteneva intelligenza con alcuni Isauri, e che sperava di effere in breve padrone di Roma.

Giulliniano An. 546

Roma. Beffa, e Conone non fecero alcun caso di questo avviso, e. non furono niente più vigilanti. In fine effendo gl' Isauri venuti per la terza volta a follecitar Totila a profittare del loro zelo, diede loro un Offiziale generale, ch'era fuo parente , perche lo istruissero perminuto de' mezzi per riuscire. Esfendo accordata ogni cosa, la notte tra il sedicesimo e diciassettesimo giorno di Dicembre Totila fece marciare tacitamente le sue truppe verso la porta Asinaria : Quattro Goti de' più arditi, e de' più robusti salgono fulle mura con gl' Isauri, e scendono in appresso nella Città, dove non incontrano alcuno, ed atterrano la porta a colpi di scure. Totila entra con tutto il fuo esercito; ma temendo ancora di un qualche tradimento, e volendo inoltre per un effetto della sua naturale bontà lasciare ai Romani tempo di falvarfi, tenne uniti i fuoi soldari, e fece suonar la tromba per tutto il resto della notte. Essendosi levato il romore nella Città, la guarnigione se ne fuggi per un'altra porta con Bessa, Conone, ed alcuni de' principali abitanti, che avevano ancora de cavalli. Dopo la ritirata di quelli, 51 M 2 che DEL BASSO IMP LXLVII. 265 che furono lasciati partire in tempo Gintidell' affedio, e dell'orribile carestia, miano che desolava Roma da si lungo An. 546, tempo, non restavano in essa più che cinquecento persone", le quali si risuggirono nelle Chiefe. Essendo stato riferito a Totila, che i Comandanti, e la guarrigione se ne suggivano: Buoda nuota, rispas egli ; poreva egli accaderci cosa più lieta, e felice, quanto il veder sug-

gire i nostri nemici? e vietò il per-

leguitargh .

Tosto che appari il giorno, To Bontà di tila si portò alla Chiesa di S. Pie Tosla, tro per render grazie a Dio della prosperità delle sue armi . Il Diacono Pelagio con in mano il libro de' Vangeli gli andò incontro, ed appressandolegli con rispetto : Signore, gli dise, perdonace a' vostra judditi. E bene! gli rupose Toula; voi a ere dunque combiato linguaggio ? Voi più non m minacciate lo Idegno del Cielo . Nos eravamo vofiri nemici ; replico Pelagio, Iddio ci ha fatti vostri schiavi. Il Re commotso da queste parole considerò, ch' egli era il Ministro dell'Onnipotente, e che doveva imitare la fua bontà verto gli uomini, e proibì a' Goti di uccidere alcun Romano. Quindi , a riserva di ventisei St. degl'Imp.T.23. M

STORIA 266 foldati, e di felsanta abitanti, ch' Ginfli. erano di già flati ammazzati , niun mano . An. 546. altro perdette la vita. Permise il faccheggiamento con ordine di riserbargli le cose più preziose . Furono trovati de' mucchi d'oro e d'argento nella casa di Bessa, e in quella di Conone, Costoro avevano fucchiato il fangue di tanti infelici per arricchir Totila . Si videro allora de' Senatori coperti con pezzi di cenci ridotti ad-andar accattando il loro pane di uscio in uscio, e a vivere delle limofine , che ricevevano da' Birbari ; ma niuno meritava maggior compassione quanto Rufticiana figliuola di Simmaco, e vedova di Boezio. Questa Dama ancora più illustre per la sua virtu, che pel fuo nascimento, dopo aver confumate le sue gran ricchezze nel follevare i fuoi compatriotti durante l'assedio, non aveva vergogna di vedersi nel medesimo stato di quelli, che aveva loccorfi. I Goti in vece di affisterla, chiedevano il suo supplizio, accusandola di avere indotti i Comandanti a distruggere le statue di-Teodorico per vendicare la morte di suo pacre, e di suo marito. Ma Totila

non comportò, che le fosse fatto alcun insulto, Si dichiarò il protet-

DEL BASSO IMP. L.XLVII. 267. tore di tutte le donne di condizio-Giustine, che si trovavano in Roma, e le niano, pole in sicuro dall'insolenza del sol. An. 546, dato vincitore. Questa generosa attenzione gli sa ancora più onore

della sua conquista.

Questo religioso Principe non ces Rimpro-sava di ripetere; Che la virtù è il Totila ai più saldo fondamento degl' Imperj; Senatori. che i Goti non avivano per altro proc.Got. veduto cadere la loro potenza, che l.z. c.12. per avere irritato Dio colle loro ingiustizie, e co loro misfatti; che non potevano risorgere se non meritando con una saggia, e giusta con-dotta la protezione del Cielo, e l'affeito de popoli . Fece venire davanti a se i Senatori, e dopo aver loro ramm-ntati i benefizi di Teodorico, e di Amalafunta, i Magistrati, di cui erano stati fregiati e diflinti, la parte che si aveva loro data nel governo, rinfacciò ad effi la loro ingratitudine, la loro incoffanza, e ancora la loro follia, poichè tradendo i loro benefattori s' erano da se medesimi precipitati in un abisso di mali, "Ditemi, gridava egli con , veemenza, qual male vi aveva-" no fatto i Goti? qual bene avete " ricevuto da Giustiniano? I suoi , Logoteti , com' egli gli chiama , , quegli

Siufti- niano. An. 546.

" quegli uomini di fangue, che di-, vorano i popoli , non hanno egli-,, no vendicati i Goti, stracciandovi a colpi di frusta, e strappan-, dovi dalle mani quelle ingiuste , ricchezze che avevate raccolte a " spese de' nostri Re , e delle loro " Provincie ? Voi siete stati ben pagati della vostra perfidia . In , mezzo agli orrori della guerra il vostro nuovo padrone vi ha oppressi con imposizioni : voi avete , puì lofferto da' fuoi efattori, che , da' vottri nemici " . Mostrando aliora ad essi Erodiano, e gl' Isauri, che gli avevan data in mano Roma. Questi, aggiuns' egli, che non " avevamo mai conosciuti, ci han-,, no messi in possesso di Roma, e , di Spoleto , e voi che fiete nari , fotto a' nostri occhi , che vi abbiamo allevati tra le nostre brac-, cia , voi ci avete fino al presen-, te negato ogni ricovero Effi fon " nostri amici , ed è giusto , che fieno i vostri padroni; deponete " i vostri Magistrati ; spogliatevi , di questi ornamenti, che disono-, rate; te gli porranno essi indos-, fo , e vi comanderanno come a' , loro fchiavi . , I Senatori tremanti , e mutoli non ardivano di lzar gli occhi . Pelagio fi getta a' piedi

DELBASSO IMPL XLVII. 269
piedi di Totila; ed intercede per Giuftiloro. Fece tanto colle sue preghie niano.
re, e colle sue lagrime, che que. An. 546
fto Principe depose la sua collera,
e pramise di loro perdonare.

Totila in tempo dell'assedio di Totila Roma aveva già spedito a Giusti. chiede niano Avenzio Vescovo di Affisi per recargli propofizioni di pace, e non ne aveva ricevura alcuna-risposta . Invid di nuovo come suoi Deputati Pelagio, e Teodoro Avvocato di Roma, e fece loro promettere con giuramento, che avrebbero lealmente operato, e sarebbero sollecitamente ritornati in Italia . Raccomandò Joro di fare ogni sforzo per ottenere un accomodamento per non vederfi obbligato a spianar Roma . a far perire il Senato, e a portare la guerra in Illiria . Gl' Inviati diedero all' Imperatore la lettera di Totila concepita in questi termini . "To non vi parlo di quello, ch'è " avvenuto in Italia, perche voi , ne fiete di già informato. Io vi , spedisco questi Deputati per chien dervi la pace. Voi dovete deside-n rarla al pari di me. Gettate lo " sguardo sopra i Regni di Ana-" stasio, e di Teodorico. Quest'è " un esempio di prosperità generan ta dalla concordia. Se acconsen-M 3 , tite 1000

Giuffi. niano. An. 546. 270 , tite a questa reciproca felicità . ,, io vi onorerò come mio padre . , e le mie armi faranno fempre , pronte a secondare le vostre . Giustiniano rispote in poche parole: Io ho dato a Belisario facoltà di far la guerra, e la pace; e perciò dovete a lui indirizzarvi.

L' inverno del 547. era già mol-

Errore a nopoli circa la Pafqua. Theoph. c. 3.

coffanti- to avanzato, quando questi Deputati ritornarono in Italia . L'anno antecedente l'Oriente fofferto delle continue piogge, che p.190. & avevano distrutte le messi, e le vendemmie. Costantinopoli su afflitto Cedr P. de un tremuoto: e poco mancò che p 78 Hiff. un errore del popolo circa il gior-Mife.l.16. no di Pasqua non eccitasse una se-Pagi ad dizione . Il di quattordicesimo della Baron. Luna di Marzo cadeva quest'anno. Noris de Luna di Marzo cadeva quest'anno 5. Synodo nella Domenica il primo di Aprile. Secondo l'ufanza della Chiefa univerfale , la festa di Pasqua doveva essere differita alla Domenica seguente otto di Aprile, e l'Imperatore l'aveva così annunziata con un editto . Ma il popolo di Costantinopoli prerese senza ragione, ch'esfendo il di quattordicesimo della Luna una Domenica, questa festa dovesse celebrarsi quel giorno medesimo, ed in confeguenza volle oftinatamente collocare la Domenica della

DEL BASSO IMP.L XLVII. 271 della Seffagefima al di quattro di Giusti. Febbrajo, e cominciare la Quare-niano sima il giorno appresso secondo l'uso de Greci. A questo modo si anticipava di otto giorni il tempo presseritto per l'astinenza. Quindi l'Imperatore ordinò, che si vendesse carne per tutta questa settimana: ma niuno volle comperature, e perchè il giorno di Pasqua non su tuttavia celebrato se non agli otto di Aprile secondo l'Editto dell' imperatore, il popolo si dolse, che si faceva digiunare una settimana di più, e

fu vicino a follevarsi.

Il rigore della stagione non im- An. 547pediva ai Romani, e ai Goti di
far la guerra in Italia. Tulliano moddico
passito con alcune truppe all'ingres a Torila
so della Lucania, batte una partita di rovidi Goti spedita da Totila a sforzare na coque passi. Torila deliberato di riconquistare questo paese, conosceva proc Got.
benissimo che come prima egli foste uso di Roma, vi sarebbe rientrato Belisario, e gli avrebbe rapito in un giorno il frutto delle fatiche di un lungo assedio. Non potendo conservare la sua conquista,
prese il partito di distruggerla. Fece atterrare la terza parte delle mura in molti luoghi, e si disponeva
a spianare le case, senza perdonar-

M 4

Cons.

Giuffiniano. AR. 547. 272 la agli edifizi più belli , quando fu diffornato da questo barbaro disegno dalle rimostranze di Belisario, che gli scriffe in questi termini. . 11 fondare Città è un giovare alla Società , e un immortalare fe , fieffo : il distruggerle è un di-, chiararsi nemico degli uomini, e un disonorarsi in perpetuo. Tut-, to l' Universo si accorda nel ri-, conoscere la Città di Roma come la più grande, e la più magnifica che fia al mondo. Quindi ella non è l'opera di un solo uomo, nè di un folo anno: unalunga serie di Re, di Consoli, d' Imperatori s' affaticarono pel corso di sopra a mille e trecento anni per abbellirla, e que' fuperbi edifizi che presenta al voftro iguardo, fono altrettanti monumenti ch' eternano la loro me-, moria. Non si può danneggiarli , fenza fare oltraggio a' fecoli paffati cancellando i vestigi della , loro gloria , e a' fecoli avvenire , privandoli di questo bello spetta-, colo. Considerate ancora, che , questa guerra finirà felicemente , per Voi , o per l' Imperatore . , se restate vincitore , qual dispia-"cere proverete di aver distrutta , la vostra più bella conquista! Se

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 273 , restate vinto , il trattamento che Giuffivoi avrete fatto a Roma, fervi. niano. , rà di regola all' Imperatore per An. 547. trattar voi medefimo, o come un generofo nemico, o come un barbaro distruttore. Pensate che

tutti gli uomini tengono al presente gli occhi rivolti sopra di voi ; attendono qual partito voi " piglierete , per darvi il titolo , , che resterà , in perpetuo annes-

, fo al nome di Totila ,.

Questa lettera sece una viva im- eice di pressione sopra questo Principe sag- Roma. gio del pari che valoroso. Dopo Proc averla più fiate riletta , rispese a Got 1.3.c. Belifario: Che lo ringraziava de 22. Muro fuoi configli, e che ne avrebbe profittato, Spedi la maggior parte delle sue truppe ad accampare-sei leghe discosto da Roma sul monte Algido affine d'impedire il passo ai Romani in caso che volessero feguirlo. Si pose in appresso alla testa-di un campo volante per andare in cerca di Giovanni in Apulia. Lasciando Roma ne fece uscire tutti gli abitanti colle loro mogli, e co' loro figliuoli, che disperse nella Campania, e lascio la Città affatto delerta. Giovanni avvifato della marcia di Totila fi ritirò ad Otranto, I Contadini, che com-M 5

27A STORIA

Giuftiniano . An. 547.

ponevano la maggior parte dell' armata di Tulliano, l'abbandonarono. I Goti veggendosi padroni del paese infino ad Otranto, credettero di non aver più nulla a temere, e fi dispersero per partite nelle campagne . Giovanni profittando della loro negligenza fece affaltare una delle loro partite, la quale fu fatta pezzi. Questo svantaggio rese Totila più cauto ; e circospetto . raccolle le sue truppe, e si trincierò presso il monte Gargano in Apulia nel medefimo luogo, dove aveva un tempo accampato Annibale.

Spoleto ripreso dai Re. mani. Proc.

C. 25.

I vantaggi di Totila erano con« trabilanciati da perdite . I Goti entrando in Spoleto ne avevano demolite le mura, ed avevano fatto. una Fortezza dell' Anfiteatro fituato alle porte della Città Un Offis ziale cognominato Marziano, che era fuggito di Roma con Conone quando fu presa, ottenne da Belifario la permissione di passare come disertore dalla parte degl'inimici promettendo di servire i Romani fotto questo falso nome. Totile, ch'era ftato più volte testimonio del suo valore in tempo dell' affedio di Roma, lo accolse lietamente, e gli restitut sua moglie ,

d

91

1:

ni

DEL BASSO IMP.L, XLVII. 275 ed uno de' fuoi figliuoli , e trat- Giuffitenne l'altro per oftaggio della fua niano. fedeltà, e lo mando a Spoleto . An. 549; Effendo la guarnigione composta in parte di disertori, Marziano guada-gno alcuni foldati, e gl' induffe a cancellare la colpa della loro deferzione con un importante fervigio. Fece fegtetamenre avvertire il Comandante di Perugia di spedirgli foccorfo. Quest'Offiziale parn colle sue truppe, e quando su vicino a Spoleto, Marziano secondato da quindici foldati trucidò il Capitano de' Goti , ed aperfe le porte a' Romani, i quali uccifero uni parte della guarnigione, e conduffero il resto a Belisario.

Taranto era posto all'ingresso di Taranto una lingua di terra, che aveva tre sortsimiglia di larghezza. Questa Città cato. di una grand' eftensione ; e fenza mura , chiamò Giovanni in fuo foccorfo. Disperando egli di poterla difendere , fece ritirare gli abitanti nel fondo della Penisola, e separò questo terreno dalla Cirtà con: un largo fosso fasciaro d'una. muraglia che traversava da una ripa all'altra. Dopo aver messi alcuni soldati in questo trincieramento, se ne tornò ad Otranto. Frat-M 6

Giuffi. 2a forte fulle frontiere della Lucaniano. nia, e della Calabria, la quale si An. 547. chiamava Acheronzia, e di al presente Cirenza. Pose quivi una guarnigione di quattrocento uomini., e ritornato in Campania vi lasciò delle truppe per custodire i Senatori Romani da lui fatti prigionie ri. Parrì col resto della sua armata, con disegno d'inviarsi a

Belifario quando vide Totila lonrientra in: Belifario quando vide Totila lon-Roma tano, volle riconoscere in persona Froc. in quale stato questo Principe ave-Gos. 1.3. va lasciara la Città di Roma; e si c. 23. 24. portò colà alla testa di un corpo Marc. Olimbie soldati. Avendone un di-Juscess. Servicio a avvisto a' nemici, ac-

Ravenna .

Marc.

Ma

DEL BASSO IMP. L.XLVII. 277 in effa, e difenderla contro un ini- Giuffir mico quale si era Totila? Questa niano. fu una nuova occasione, in cui Belisario fece conoscere la sua gran capacità, ed i ripieghi del suo ingegno: Fin dal principio di questa spedizione questo gran Capitano privo di forze era siato costretto a sfuggire il combattimento; aveva comportato, che Totila s'impadronisse di Roma quasi sotto a' suoi occhi ; aveva udito cader le mura di questa Città senza poter recarle ajuto. Roma, appena ch' egli fu in effa entrato, diventò più forte che non era stata fornita delle sue mura e de' suoi baluardi. Se ne rimife in poffesso quaranta giorni dopo la partenza di Totila, e non vi ritrovo un folo uomo . Non avendo tempo di rifarne le mura, fece in fretta turar le brecce con pietre poste le une sopra le altre senza cemento ne malta; di fuori le fasciò di una forte palizzata , e ciò fu compiuto in cinque giorni Non fu sì tosto questo recinto formato, che gli abitanti dispersi nelle campagne d'intorno, le ne tornarono alle case loro, e mercè le diligenze di Belifario vi ritrovarono copia di viveri, di cui da lungo tempo mancavano.

Gia Al. niano . Au. 547. La difen. tila .

A questa nuova Totila, ch'era: in marcia per portarfi a Ravenna , fi volle verso Roma , dove: arrivo innanzi che Belifario, per de con- mancanza di operaj, avesse poruto in luogo delle vecchie, che Torila aveva diffrutte. Accampo accosto. al Tevere, e il giorno appresso al primo apparire dell'alba attaccò la Città. I più valorofi de' Romani furono postati in luogo delle porte, e gli altri erano fchierati fulla fommità della muraglia. Il combattimento fu offinato; i Goti fempre ribattuti tornavano all'affalto ; e folo la notte feparò i combattenti . Belifario fece feminare de ferri armati di punte innanzi all' apertura delle porte. Il giorno fe-guente i Goti non ebbero miglior fortuna. Alcuni, squadroni usciti per una delle porte opposte fecero il giro della Città, ed avventatifi all' improvifo fopra gli affalitori , gli polero in rotta. Effendosi i vincitori 'lasciati' trasportar tropp' oltre dall' ardore d' inseguirli, stavano per effervi circondati, quando Belisario inviò loro un soccorso, che gli traffe di pericolo , el fece un gran macello degl' inimici. Questi dopo aver paffati molti giorni nel-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 279 curare i loro feriti , e nell'acco-Giulimodare le loro armi per la mag- niano. gior parte rotte , ed infrante , fi An. 547. avanzarono di nuovo. I Romani diventati più arditi , e coraggiosi per gli antecedenti vantaggi, non gli attesero; ma uscirono incontro a loro. In questa zuffa l' Alfiere di Totila effendo, stato mortalmente ferito, cadde da cavallo, e la fuacaduta traffe a lui d'intorno i più bravi delle due armate, i quali fi contesero, con furore il possesso dell'Infegna. In ultimo ne restarono padroni i Gori i quali tagliarono la mano finistra dell' Alfiere, per portar via il suo braccialetto d'oro, ch' era un ornamento distinto, che eredevano di non poter perdere senza disonore. Ma fu d'uopo lasciare il campo di battaglia ai Romani. I Goti furono vivamente infeguiti, e non riguadagnarono il loro campo fe non con molto stento, e fatica. Molti furono precipitati nel Tevere . Vergognandosi della loro sconsitta, i principali Ossiziali si raccolsero in tumulto d' intorno a Totila riprendendolo della sua imprudenza . Dopo quer preso Roma, gridavan eglino, non fi doveva egli tenerla, e difenderla, o rovinarla fin dalle fondamenta? Giu-

Giudicando la fua condocta dopo il Giuftifatto; condannavano con una ingiuniano . Ap. 547. stizia, ch'è molto ordinaria, e comune quello, ch'eglino stessi avevano approvato. In vece di rispondere . Totila ordine la marcia per Tiburi ; e affine di rendere i passi più difficili a' Romani, ruppe tutti i ponti del Tevere, eccettuato il ponte Milvio; che non avrebbe potuto distruggere così dappresso a Roma fenza arrifchiare una nuova

Successi di Giovanni in Campania. Froc. C. 25. 15.

all' Imperatore. Da qualche tempo innanzi Perugia; Città considerabile, e Capitale della Toscana, era affediata da un distaccamento dell' armata di Totila, e gli abitanti cominciavano ad aver penuria di viveri. Questo Marc. Chr. Principe si portò in persona a strignerne l'affedio con tutte le fue truppe; nondimeno non fu presa se non l'anno appresso, dopo un blocco di sette mesi. Giovanni nipote di Vitaliano, assediava allora Acheronzia; ma l'abbandonò per

una spedizione più onorevole all'

Im-

battaglia. Rialzò le mura di Tiburi, che aveva atterrate, e ne fece la fua Piazza di ritirata. Intanto Belisario finì di metter Roma in grado di difesa; e per segno della fua vittoria, ne mandò le chiavi-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 281 Impero. Dopo la presa di Roma, Giusti-il Re de' Goti aveva disperso nel-niano. le Città di Campania la maggior An. 547. parte de' Senatori colle loro mogli, e co' loro figliuoli. Giovanni deliberò di rapirgli. Prese seco i suoi migliori Cavalieri , e fenza comunicar loro il suo disegno marciò giorno e notte verso Capua. Totila, prevedendo questo tentativo, aveva spedito a quella parte un groffo corpo di Cavalleria. I Goti arrivati a Minturno da quattordici in quindici leghe discosto da Capua, si fermarono colà per riposarsi , e distaccarono quattrocento Cavalieri per andare a riconoscere il Paese. Questi entrarono in Capua nello steffo momento, che vi entrava Giovanni per un altra porta. Non avevano avuto alcun avviso del loro respettivo avvicinamento, e restarono maravigliati di riscontrarsi nel mezzo della Città. Segui una sanguinosa zuffa , nella quale i Goti furono tagliati a pezzi. Quelli, che camparono, se ne tornaro-no a Minturno. I loro compagni veggendoli arrivare coperti di fangue, trafitti da dardi, e tanto spaventati, che non potevano proferire una parola, risalirono prontamente a cavallo , e riguadagnarono con

Giufii. celerità il campo di Totila, pubniano. blicando per coprire la loro vergoda 540 gna, che avevano rifcontrato in Campania un innumerabile efercito. Giovanni ebbe tempo di raccogliere i Senatori colle eloro famiglie; e per fottrargli a nuovi, pericoli gli

fece paffare in Sicilia.

Giovanni Totila pieno di fdegno, e non forpreto cercando che l'occafione di una bateda. Toti taglia generale, lafciò alcane trupla, pe davanti a Perugia, e parti con

pe davanti a Perugia, e parti con dieci mila nomini per andare a combattere questa tanto terribile armata. Giovanni non era feguito da più che mille uomini, co' quali e' era già ritirato in Lucania. I fuoi scorridori sparsi d'intorno al fuo campo guardavano i passi per timore di una qualche forpresa. Il Re che sospettava di questa precauzione , lasciò il cammino battuto, e prese la via per alcune montagne credute impraticabili. Arrivò al campo di notte, nel medefimo tempo che gli scorridori venivano a dar l'avviso di prender le armi. Se avesse aspetiato il giorno, avrebbe involto i Romani come dentro ad una rete, e non ne farebbe. campato neppur uno. Ma trasportato dalla fua collera, fi avvento fopra di loro subito arrivato, e diede

DEL BASSO IMPL.XLVII. 283
diede loro adito di falvarsi col fa-Ginsi.
vor della notte, e di guadagnar le niano.
montagne. Giovanni se ne suggi Ani. 547.
ad Otranto, e non soffersero altro
danno, che la perdita de' suoi bagagli, e di un centinajo di soldati, che surono uccisi nella prima

Belifario follecitava da lungo Vero tempo l'Imperatore a spedirgli soc-sconfitte corfo. In fine Pacurio figliuolo di da To-Perano, e quel medesimo Sergio, tila. che s'era disonorato in Affrica, ar- Got. 13. rivarono con pochissimi soldati. Di c. 17. là à poco Vero leguito da trecento Eruli venne a sbarcare in Otranto. Coftui era un uomo, fenza fenno, quasi sempre ubriaco, e che il vino rendeva profuntuofo e temerario, Altiero, ed orgogliofo pel comando non volle dividerlo con Giovanni, andò ad accampare alle porte di Brindifi con i suoi trecento Eruli. Totila ebbe come per un gioco, ed un divertimento il dare una lezione a questo novizio guerriero. Andò ad attaccarlo, gli uccife dugento Eruli, ed infegul Vero, e gli altri in una vicina fore-fia. Non potevano fuggire, quando Totila vedendo de' vascelli, che approdavano alla spiaggia vicina . pensò che quello fosse un soccorso

Giufti.

considerabile, e giudicò bene di ritirarfi. Questi non erano che otniano . tanta Armeni, che Varazete conduceva in Italia. Vero fi falvo inquesti vascelli , e guadagnarono infieme Taranto, dove Giovanni venne ad unirsi a loro colle sue truppe . L'Imperatore aveva richiamato dall' Armenia Valeriano e lo aveva fatto partire da Costantino. poli con mille soldati. Ma non esfendo questo Generale arrivato sulle coste d'Epiro, se non intorno al folftizio d'Inverno, credette di non dover paffare in Italia, dove nonavrebbe ritrovato viveri , nè foi raggi ; e si contentò di spedire a Giovanni trecento uomini con promessa di raggiungerlo al ritorno di Primavera.

.Tutti i soccorsi spediti dall' Im-Relifatio peratore non facevano due mila uo» paffa in mini . Ma questo Principe di uno Sicilia. spirito angusto, e ristretto negli-Proc. Got. 1.5. affari della guerra, contava per c. 27. 28. molto i più piccoli sforzi . Scriffe Jorn. a Belisario, che gli spediva un nu success. merofo esercito, e ch'era bene diunire in Calabria tutte le truppe dell' Italia per costringere alla fine l'inimico ad abbandonare il paese 🚏 Belifario, dopo avere ricevuti que-

DEL BASSO IMP, L.XLVII, 285 sti ordini prese seco novecento uo-Giustimini, lasciò il rimanente con Co- niano. none alla guardia di Roma, ed im An. 547. barcandofi a Porto pubblicò, che fe ne andava in Sicilia a cercar truppe, e munizioni . Il suo disegno, che voleva occultare a Totila, era di portarsi a Taranto; ma all'uscire dello stretto di Messina una violente burrasca l' obbligò a dar sondo a Crotona. Prese il partito di fermarfi, e di farvi venire l'armata di Calabria. Non ritrovando qui magazzini, spedì la sua Cavalleria sotto la condotta di Faza, e di Barbazione ad impadronirsi delle gole, che fanno la comunicazione della Lucania, e del paese de' Bruzi, affinche gli fomministrassero viveri, e chiudessero il passo ai nemici. Giovanni aveva preso poc'anzi Rusfiano ( oggidì Roffano ) Piazza fortissima sul golfo di Taranto all'Occidente, e vi aveva posta guarnigione. Totila spediva un grosso distaccamento della sua armata per ripigliarla. I Cavalieri di Belifario avendolo riscontrato, lo assaltarono, e quantunque inferiori in numero, ne uccifero dugento uomini, e pofero il rimanente in rotta . Questo fuccesso genero la ficurezza, e la negligenza. Dispersi per le campagne,

STORIA gne, fenza vesdette, e fenza alcuniano. cuna precauzione, più non penfava-An. 547. no a custodire i passi . Totila seppe profittare di questo disordine : piombò sopra di loro alla testa di tre mila cavalli ; nè uccise un numero grande, e diffipò il restante. Faza avendo riordinati i più bravi, tornò fopra l'inimico, e dopo aver fatto azioni di un raro valore, fu oppresso dal numero, e perl con tutti quelli, che lo accompagnavano. Questo era il fiore delle truppe di Belifario, e questa perdita irreparabile rovinava tutte le sue speranze. Barbazione seguito solamente da due Cavalieri , corfe a Crotona a dare avviso al Generale, che l'inimico vincitore farebbe tra poco venuto ad attaccarlo . Nello stato in cui si trovava Belisario, non poteva attender Totila fenza

prodò lo stesso giorno a Messina. Mentre Totila stendeva le sue avveni-, conquiste fino all'estremità dell'Itamenti di lia , gli Sclavoni avevano paffato il Danubio, e mettevano a facco Proc. Got. l'Illiria fino a Durazzo. Questa 1.3. c.29. feroce Nazione trucidava gli abi-1. 4. 6.4. tanti

esporsi ad una sicura rovina. Penetrato di dolore si vide costretto a ritirarsi in Sicilia : imbarcatosi adunque con un vento favorevole, ap-

DEL BASSO IMP.L.XLVII, 287 tanti fenza distinzione nè di età nè Giustidi sesso, o se gli traeva dietro pri- niano. gionieri. Lo spavento era sì grande, che si abbandonavano le Piaz- Theoph. ze più forti per ricoverarsi ne' mon- p. 191. ti, e nelle foreste . I Comandanti Cedr. p. Romani alla testa di quindici mila 395. Zon. uomini, gli suggivano da lontano, Malela senz' ardire di appressarvisi. Costan- p. 79. tinopoli , e le vicine contrade provarono durante questo Inverno frequenti tremuoti, i quali accadendo per l'ordinario di notte tempo, cagionarono gran terrore fenz' alcuna grave perdita. Una straordinaria inondazione del Nilo intimorì tutto l'Egitto; effendo le acque falite fopra a diciotto cubiti. La Tebaide patì meno dell'altre Provincie; il fiume rientrò nel fuo folito letto e lasciò la libertà di seminare le terre. Ma nel Baffo Egitto le acque foggiornarono per sì lungo spazio di tempo, che non si poteron far le semente . V' ebbe de' luoghi , dove il Nilo allagò una feconda volta, e portò via tutte le semente; lo che produffe la carestia, e sece perire la maggior parte degli animali per mancanza di pascolo. La funesta gelosia delle fazioni del Circo si risvegliò quest'anno. Gli undici di Maggio, vigilia della Pentecofie,

Ginftiniano .

tecoste , giorno anniversario della nascita dell' Imperatore, in tempo An. 547. che si celebravano i giuochi, gli Azzurri e i Verdi vennero a contesa, e segul una sanguinosa zuffa. Le guardie dell' Imperatore affaltarono a colpi di spada ambe le parti e ne fecero un gran macello . molti inseguiti fino alla spiaggia si precipitarono nel mare . Fu preso un mostruoso peice, che chiamavasi il Porfirione, certamente per cagione del fuo colore, che fi avvicinava alla porpora. Era lopra a cinquant' anni, che infestava le coste del Bosforo; ma non si faceva vedere, che di tratto in tratto. Agitando, e sbattendo i vascelli con gagliardissime scoffe, faceva faltare in mare i marinaj, che pofcia divorava, e fommergeva gl' istessi navigli . Avevansi poste in opera in vano tutte le macchine . che solevano impiegarfi negl'affedi per lanciar pietre, e giayellotti. Infine un giorno che il mare era in calma, una truppa di Delfini infieme adunati all imboccatura del Ponte Eusino, avendo veduto questo terribile animale, se ne suggirono davanti a lui. Gli uni surono divorati, e gli altri fi ripararono all' ingresso del Sangari in Bitinia, dove

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 289 il moltro inseguendoli, s'immerse Giuni-così profondamente nella melma, niano. che non potè uscirne ad onta di tutti Au. 547. i suoi sforzi. Gli abitanti de' luoghi circonvicini accorrendo da ogni parte, procurarono in prima di ucciderlo a colpi di feure, ma le fue feaglie erano impenetrabili; lo cinfero tutto di corde, e lo fecero tirare dai buoi ful lido . Era lungo trenta cubiti, e largo dieci, e la fua carne tagliata in pezzi caricò molti carri. Sulle rive della palude Meotide abitava una popolazione di Goti, chiamati Tetrasiti: era questo un avanzo di quelli , che non avevano feguiti i loro compatriotti al tempo di Valente : Erano in piccolo numero, e prosessa-vano la Religione Cattolica. Spedirono quattro Deputati a Costantinopoli per chiedere un Vescovo come l'Imperatore n'aveva dato uno agli Abasgi loro vicini. In una fegreta conferenza avvertirono Giufiniano, che un mezzo ficuro di stendere dalla parte loro la frontiera dell' Impero, fi era feminar la discordia tra i Barbari della loro vicinanza; ed effi offerirono per tal' effetto il loro servigio, Gl' Istorici di Ravenna pretendono contro ogni ragione, che Giustiniano si St. degl Imp.T.23.

Giufti portaffe quell' anno in Italia con niano. Teodora, e che infieme intervenif.
An 547 fero alla dedicazione della Chiefa di S. Vitale L' Imperatore non pose piede in Italia in tutto il cor-

fo del fuo Regno. Teodora morì di un cancro il An. 548. mele di Giugno dell'anno feguente: Morte di feandalo, e fligello dell'Impero Teodora che disonorato aveva colle sue disso-Pros lutezze, e colle sue crudeltà Con= Perf 1.2. c 20.1dem tervò fino alla fine della fua vita Got 1.2. quello funetta maggioranza ; che le c.30 Idem lue attrattive le avevino fatto prenanied. c dere fullo spirito dell' Imperatore 17.27 6 ib . A! am Assoluta, padrona de' favori , e delp. 369. le dilgrazie, fu sempre adorata da' T houph Cortigiani , detestata dalle persone p 191. dabbene, e temuta da tutti. Rovi-Ced. p. 75 ViaTun. nò lo Stato, e la Chiefa, facendo Anaft. p. a fua voglia Magistrati, e Vesco-18. Evag. vi . Corruppe i pubblici costumi co' 1.4. CAL. Prot Cod fuoi elempi, e coll'autorità, che O4. p 31. si arrogò sopra i matrimoni, sfor-M .leld p. zando le donzelle, e le vedove il-63. 79 luttri a spotare i Ministri de suoi H A. Mil. misfatti; ed uomini di un diftinto c. 15 Cod. Origi p. nalcimento a prendere in moglie le AA Noris

Oris, p. nalcimento a prendere in moglie le de Noris lue favorire, e le sue complicit; mult s 4 dando animo, ed ardire alla licenza colla protezione che accordava alle mogli disoneste, ed impudiche, e co cattivi trattamenti, che faceva

**电气电** 

Rich

fof-

DEL BASSO IMP.L. XLVII. 291 fossirire a' mariti, che ardivano di Giusti-mostrarsene offesi. Crudese nelle niano sue ingustizie, sece morir per ca. Au. 548. priccio il Patrizio Baffo facendogli stringere il capo con delle corde : fece impiccar Callinico Governatore della feconda Cilicia ful fepolcro di due scellerati , ch'egli aveva puniti lecondo le leggi per aver pubblicamente affaffinato uno de fuoi domestici volendo affassinar lui medefimo : ella vendicò così questidue uccisori , perche erano della fazione del Circo da lei protetta . Ardente, ed offinata nel fostenere gli Eretici , e due volte scomunicata da due Papi Agapeto, e Vigilio. e nondimeno da alcuni Scrittori qualificata col titolo di pi ffima Imperatrice : elpreffione di fule profusa a Principi più empi fin dal tempo del Paganefimo, e treppo liberalmente applicata degli Autori Ecclesiastici a quelli, che hanno fondato Chiese, e dotati Monasteri. Per onorare la memoria di una tal conforte Giuftiniano diece il di leinome a molte Città e diffacco dalla prima Siria le Città di Laodicea, di Gabala, di Palto; e dalla seconda que la di Balanea per formarne una nuova Provincia fotto il nome di Teodoriade, L'Impera--N 2

Shuffi tore su per certo il solo, in tatte niano l'Impero, che pianse questa Prin-

An. 548. cipeffa. Belifario avendo ricevuto in Si-Conene cilia un rinforzo di due mila uomiaffaffinani d'Infanteria, non indugiò a ri-Proc. Got. tornare ad Otranto, dove fi portà 2.3. e 30. Valeriano dopo aver passato il veranecd of no in Epiro, Non petendo con così deboli soccorsi metterlo in grado di tener la campagna . Antonina si portò a Costantinopoli, per sollecitare l'Imperatore a fare sforzi maggiori : e vedendo, che non poteva venire a capo di alcuna cosa, chiefe il richiamo di suo marito che le fu troppo facilmente accordato. Giustiniano era malcontento di Belifario, fenza considerare, che la fua propria negligenza rendeva inutile la capacità di questo grand' uo. mo . Antonina che più non temendo Teodora morta avanti il fuo arrivo, separò sua figlinola Giovannina da Anastasio nipote naturale dell'Imperatrice . Questo matrimonio contratto tra due fanciulli per l'affoluta autorità di Teodora contro il volere di Belifario, e di An. tonina, fu confiderato come illegittimo. Nel medefimo tempo la guarnigione Romana trucido Conone, suo Comandante, il quale con-

tinuava

DEL BASSO IMP, L'XLVII. 293
tinuava l' odiofo monopolio, che Giufti
aveva efercitato durante l'affedio niano
antiamente con Beffa. Dopo que fto
misfatto, i foldati inviarono due
Preti all' Imperatore chiedendogfi,
ad un tempo un'amniffia, e il pagamento degli fitipendi ch' erano loro dovuti i minacciando in cafo di
negativa di darfi a Totila. Giufiiniano troppo debole per punitli ac-

cordò loro ogni cola.

Dopo la disfattà de' Cavalleri di Totila Belifario, Totila aveva posto l'af- prende fedio davanti a Rusciano. Questa Ruscia-Piazza era difesa da quattrocento nomini fotto il comando di Chalazar . Unno di Nazione, e di sperimentato valore. Era venuta a rin-Terrarfi in questa Città molta nobillia d' Italia , e la difesa fu gagliarra, ed offinara. In ultimo effendo mancati i viveri, gli affediati furono coffretti a capitolare, e conven. nero di arrendersi, se la Piazza non era soccorsa denno ad un certo termine. Belisario unito con Valeriano e con Giovanni, il quale non aveva più a temere di Antonina, parti di Otranto per andare al soccorso. Il giorno stabilito per la capitolazione, nel mentre che gli affediati fi disponevano ad aprise le porte, videro la flotta, che

5 (500)

si avvicinava a piene vele. La salutarono con un grido di allegrezza, miano . An. 548. e si credevano fuori di pericolo, quando una violenta burrafca inforta d'improviso disperse i vafcelli Belilario dopo aver- perduti molti giorni nel raccoglierli nel porto di Crotona, ripigliò la via di Rusciano. Totila avendo schierato le sue truppe in buon ordine, e bene armate lungo tutta la spiaggia pose tale spavento ai Romani colla fua ordinanza, che non ebbero ardire di tentare lo sbarco, e fe ne ritornarono a Crotona. Si tenne configlio, e su deciso, che Belisario anderebbe a Roma per farvi-entrare delle provisioni, e per sedare il disordine, e il tumulto cagionato dall'uccifione del Comandante : che Giovanni , e Valeriano marcerebbero verso il Piceno per obbligar Totila con questa diverfione a levare l'affedio di Rufcia. no. Ma Totila fi contentò di spedire in questa Provincia due mila de' suoi migliori Cavalieri , e profeguì l'affedio con tal rigore, che obbligo gli affediati ad arrenderfi . Accordò loro la vita; ma punì crudelmente Chalazar per aver mancato alla capitolazione. Gli fece tagliare ambe le mani, e dopo aver-

DEL BASSO IMP, L.XLVII. 273 lo fatto mutilare ancora più inde Giunia gnamente ordinò che gli fosse tron- niano. cato il capo'. Permise a' foldati di An. 518ritirarfi dove più loro piaceva, folamente col vestito di cui erano coperti. Ottanta di essi si portarono a Crotona. Gli altri presero foldo nell'armata di Totila, il quale lasciò ad essi tutti i loro effetti, e gli arruolò ful medefimo piede che i Goti ; fecondo il fuo costume . Gli abitanti furono spogliati di tutto quello, che possedevano.

- Belifario metteva alla vela per Belifario portarfi a Roma, quando ricevette abbanla permissione di ritornare a Co-talia. stantinopoli : questo era quello, ch' Iroc. 1.3. egli desiderava da lungo tempo . 635. I dem Pareva, che non per altro egli fol- ancide se fe stato inviato questa volta in Jorn juc-Italia, che per ofcurare gli allori che aveva raccolti nella fua prima spedizione . Senza truppe , senza munizioni , fenz'altro denaro che quello, ch'era d'uopo trarre a forza dagli abitanti mal fervito da Luogotenenti , alcuni vili e codardi, ed altri indocili, non che aveva la libertà di fcegliere, errava da cinque anni come un fuggitivo , non ofando quafi uscire de' luci vascelli, inabile a cimentarfi ad una battaglia contro un giovane Re pieno

di valore, affoluto padrone del fuo Ginfi miano. An. 548.

elercito, e le cui forze ogni giorno più fi aumentavano . Si allontano dalle coste d'Italia, sospirando con gli occhi fiffi fopra questo famoso paese, ch'era stato il teatro della ina gloria, e che lasciava in potere de' Goti. "Il suo ritorno a Cofantinopoli nulla ebbe di quel pomposo splendore, col quale vi era do, leguito da Gelimero, e da Vitige. Adesso i suoi invidiosi trionfavano di lui; e dopo averlo contrariato co' cattivi configli, che davano all' Imperatore , gl' imputa-vano le difgrazie , ch' eglino steffiavevano fabbricate. Ma quello che non ammette scusa si è, che in luogo delle spoglie degl' inimiei, Belifario riporto quelle de sudditidell' Impero. Obbligato a far suffistere le sue truppe a spese del Paese, si aveva riservata una parte delle contribuzioni , e ritornò coa tanto meno di gloria, quanto più riportava di ricchezze. Quantunque si debba certamente rigettare sopra Antonina la maggior parte di queste concussioni, tuttavia Belisario merita ancora più biasimo per non. aver raffrenata l' ingordigia di fua moglie, che per aver tollerate le

DEL BASSO IMP. L.X.LVII. 297 fue diffoltrezze. Quanto splendore Gialti-avrebbe aggiunto alle Imprese di niano. Belifario un' eroica povertà. Dopo An. 548. il ritorno di questo Generale il Papa Vigilio, ch'era allora a Costantinopoli per le ragioni, che dirò in appresso, non cessava di sollecitare. P' Imperatore ad impiegare tune le sue forze per ricuperare l'Italia. Ma questo Principe sempre promettendo, senza mai recar nulla ad effetto, attendeva unicamente a dispute Teologiche, nelle qualla on si lasciava meno ingannare.

che negli affari della guerra.

Poco mancò, che Belilario al di Artafloritorno più non ritrovaffe Giu bano.

fliniano ful Trono. Kra flata trafliniano ful Trono. Kra flata tramata contro questo Principe una Gei. 1.3.

congiura, la quale ando a vuoto, 6. 32.

ficcome avviene quasi l'empre per
l'imprudenza de complici. Artabano dopo aver liberata l' Affrica
dalla tirannia di Gontari, ebbe l'
ambizione di aspirare ad una pa,

rentela, che poteva un giorno fol,

levarlo all Impero. Formò il difegno di sposare. Prejetta nipote dell'
limperatore, e vedova di Areobindo. Prejetta non lo rifiucava: Il

tuo liberatore, il vendicatore di
lio marito le pareva degno di quela riconoscenza: Innanzi di sepa-

NS

-

Glustiinano . An. 548. rarfi in Affeica; fi obbligarono infieme con una scambievole promesla : e con questa lusinghiera speranza Artabano affretto con ogni follecitudine il fuo ritorno ill gran valore, del quale aveva date molte prove, gli aveva di già conciliata la pubblica stima; il tuo bell'atpetto, la sua generosità, la sua circoipezione lo facevano amare. L'Imperatore lo ricolmò di onori; lo elesse Comandante della milizia di Corte, Generale delle truppe allea-te, e Consolo enorario: imperoc-che questo titolo durava ancora dopo l'estinzione del Consolato annuo . Ma gli negò Prejetta. Opponevali a questo matrimonio un invincibile ostacolo. Artabano aveva una prima moglie, dalla quale si era separato da molti anni avanti. Tofto che seppe l'illustre fortuna di fuo marito ufcl' dall' ofcurità , nella quale fi era modestamente te. nuta celata, e comparve alla Cor-te. Teodora, di cui imploro la protezione, costrinse Artabano a ripigliarla . Prejetta fu maritata a Giovanni figliuola di quel Pompeo nipote di Anastasio, ch' era stato fatto morire sedici anni avanti nella sollevazione di Costantinopoli . Artabano disperate cacciò di nuovo da DEL BASSO IMP.L.XLVII. 299

fe fua moglie subito dopo la morte Ginni
di Teodora, e resto immerso in niano.

una profonda triftezza.

Uno de' fuoi parenti, cognomi-Congiura nato Arface, delibero di profittare contro del fuo difgufto per vendicar fe Giuli-medefimo. Era flata poco innanzi niano. Froc. fcoperta un'intelligenza, che questo Got. 1.3. Arface manteneva col Re di Per- c.32 Jorn. fia ; e l'Imperatore lo aveva tatto successibattere con verghe ; e condurre in Baron.

giro per la Città sopra un camelo. Arface irritato per questo castigo , notte Artabano : " Qual contrafto nella voltra condorta! Pieno di " valore per gicvare agli altri ; e " di debolezza per giovare a voi " medefimo, avere falvata l' Affri-, ca a Giustiniano, uccidendo di " vostra propria mano Gontari vo-, firo amico ; e il vofiro braccio n fi resta immobile , e senza forza , quando fi tratta di liberare l'Armenta voftra Patria oppressa for-" to il pelo delle impolizioni; di , vendicar vostro padre trucidato " col più nero ed iniquo tradimenn to; di liberare la vostra fam-n glia che strascina in tutte le Pro-n vincie dell'Impero le ritorte di una turpe ed ignominiola fervi-, tu . Abbagliati da' vani titoli di

Giuffi. Miano . An. 548. onore, con cui il tiranno vi alletta , voi vi giacete vilmente , nella schiavità Voi non compiagnete il vostro congiunto Ar-, face difonorato con un si indegno trattamento ; ed io vi compiango per gli oltraggi che ricevete senza mostrarne dispiacere. Siete stato privato di una sposa, che vi era cara, per legarvi, ad una , che non potevate foffcire . Voi avete spezzati questi legami; , spezzate ancora il giogo , sotto al quale tutti gemiamo: che cofa temete" voi da un Principe imbecille , il quale , addormentandoli fopra gli affari del fuo Sta-,, to, passa le notti disputando con Nescovi intorno a frivole queflioni di Scolaftica ? Germano più rispertato dell' Imperatore non attende che l'occasione di palefarfi. Questo guerriero, e i , suoi due figliuoli, spogliati di una ricca eredità fi uniranno a Voi. Di che non è capace Artabano con sì validi ajuti , ? Infatti Germano effer doveva malcontento : fuo fratallo Boraide era poc' anzi morto, e lo aveva iffituito erede della maggior parte de' Juoi beni con pregiudizio dell' unica foa figliuola : ma l'Imperatore DEL BASSO IMPL XLVII. 301
aveva emendata questa ingiustizia Giussa
annullando il testamento.

Arface essendo venuto a capo di An. 548.

far risolvere Artabano prese in E' scoprima per fuo compagno uno de perta. fuoi compatriotti , chiamato Chanarango , giovane ardito , ed intraprendente, ma imprudente, e fenza esperienza . Per puadagnare Germano , fi addrizzò a Giustiniano . il maggiore de fuoi figliuoli : Quefli, benche fosse stato Consolo nel 540, non era ancor giunto al ventesimo anno: ma dimostrava già un gran coraggio. Arface ebbe l'imprudenza di manifestargli la congiura, e pose inutilmente in opera ogni mezzo per eccitare il suo sdegno contro l'Imperatore : Giustino da principio attonito, e confuso, dopo alcuni momenti di filenzio rispole sdegnosamente, che nè egli, nò fuo padre erano capaci di un cosl acroce misfatto. Andò incontanente a palefar la congiura a fuo padre y il quale ne diede rofto notizia a Marcello Comandante della guardia del Palazzo. Era questi un Offiziale di una incorruttibile probità, e sommamente affezionato all'Imperatore ; ma di una fredda natura, circospetto, e talmente nemico dell'ingiustizia e della caOZ STORIA

Giulliniano . An. 548.

lunnia che avrebbe giudicato reo fe medefimo le avesse accusato alcuno senza prove evidenti del suo delitto . Rispose pertanto a Germano, che avanti di dire cosa alcuna all' Imperatore voleva accertarfi del vero; per giugnere a questo; Giu-fino d'accordo con suo Padre ando a ritrovare i congiurati ; s' indirizzò a Chanarango, e gli diffe, che aveva ributtato Arlace perchè non fi fidava della fua circospezione. Ma, aggiuns' egli, Je avete formato con Artabano un qualche importante disegno , mio padre non ricuserà di secondarvi . Convennero del giorno, e dell' ora, in cui Chanarango fi farebbe portato alla cala di Germano . Marcello fu avvisato, e mando Leonzio , di cui conofceva la probità e l'efattezza perche fosse testimonio della conversazione Germano nascose Leonzio dietro a degli arazzi di cui era fornita la stanza d'onde intele distintamente ogni particolarità della congiura e ll loro difegno era di aspettare il ritorno di Belifario, ch' era in viaggio, per timore che fe privaffero di vita P Imperatore avanti Parrivo di questo Generale, non raccogliesse truppe, e non venisse ad attaccarli in Coftantinopoli. Dovevano la feDEL BASSO IMP.L.XLVII. 303
ra stessa del suo arrivo entrar nel GiusiPalazzo, mentr'egli sarebbe a par niano.
lamento coll' Imperatore, e truci. An. 548.

dare ad un tempo l'Imperatore Marcello e Belifario. Dopo efferfi a questo modo accertato, Marcello avverti il Principe il quale fece incontanente arreftare Artabano, e gli altri congiurati. Ohte alla deposizione di Leonzio, furono ritrovate nelle loro carte delle prove del delitto, ed eglino medesimi lo confessarono alla tortura . Il Senato radunato nel Palazzo fece far la lettura de' processi . Germano, e Giustino surono citarina comparire, ed affoluti sulla testimonianza di Marcello, e di Leonzio. Ma Giustiniano mal disposio verso Germano non gli perdonava di aver indugiato tanto tempo a palesargli la congiura . Aleuni Cortigiani con una micidiale adulazione fingevano di approvare i sentimenti del Principe, ed istigavano di più la sua indegnazione; e gli altri col loro filenzio parevano condannare Germano. Allora Marcello alzando la vcce : Se alcuno , diffe , è reo dell' indugio, che si riprende in Germano io Jolo debbo effer punito; Germano mi ha menifestato il delitto tosto che ne ha avuto notizia ; io fon que-

Giuffiniano . An. 548. gli che per accertarmi del fatto cons un'esatta ricerca, ho rassirenta la sua premura, è il suo zelo. Quilte parole calmarono la collera dell' Imperatore, e il virtuofo Marcello ebbe la gloria di aver arrifchia:o per la giustizia il suo favore, e la sua fortuna, Giustiniano medesimo fi recò ad onore di ular clemenza. Spoglio Artabano delle sue dignità : ma fenza ordinare altra pena. contro di lui e contro i fu i complici, fi contentò di fargli custodire nel Palazzo, e volle risparmiar Ioro anche la vergogna di effere rinserrati nelle pubbliche prigioni .

Teodeberto irritato contro Giuftiniano. 1.3. 6.43. c. 24. Aoath L.L. Alarius. Avent Pagi ad Baron. La Baffie ta Scienca des Medail-185 c. 4.

L'inquieto ed imperuofo valoredi Teodeberto Re della Francia Austrasiana dava ugualmente timore a Giustiniano e a Totila . I Go-Proc. Got. ti avevano da dodici anni addierro ceduto a Francesi tutto quello, che 37. 1. 4. possedevano nella Gallia , oltre le Alpi . Giustiniano per conciliarsi una così formidabile Nazione; confermò questa cessione con lettere in forma, pretendendo che i Goti non avessero poruto legittimamente notes fur disporre di queste Provincie, che appartenevano di ragione all'Impero . I Re Francest facevano battere la moneta d'oro, la cui materia fi cavava dalle miniere, che si trop. 117;

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 305 vavano a quel tempo nella Gallia. Giuli-Giustiniano ordinò che quella che niano fosse improntata col conio di Teo. An. 548, deberto avesse corso nell' Impero . Era questo un privilegio., di cui i Re barbari, e anche i Re Persiani non godevano : imperoceliè i Romani avevano per legge di non ammettere altra moneta nel traffico, se non quella, che portava l'effigie dell'Imperatore. Totila dal canto suo per farsi amico, e benevolo Teodeberto, gli mandò a chiedere sua figliuola in moglie: Il Principe Francele rispose alteramente: Che sua figlia era nata per un Re, e che Toilla non era, s non farebbe giammai Re d' Italia, perchè dopo aver preso Roma , nonz aveva potuto confervarla. Quelto bellicoto-Monarca ricercato del pari da' Romani e da' Goti, penfavaunicamente a profittar della guerra che si facevano queste due Nazioni . Lantacario uno de' fuoi Generali fu battuto da' Romani in un incontro di cui la Storia non ci ha lasciata alcuna particolarità. Ma questo svantaggio non impedì a? Francesi d'impadronirsi dell' Alpi Cozie, di una parte della Liguria, e di quasi tutta la Venezia; in guila che i Romani non confervava-

Buffi.

iano .

no in questa ultima Provincia se non le coste marittime , e i Goti n. 548. alcune . poche Piazze in terra ferma . Dopo queste conquiste Teodeberto irritato dalla vanità di Giuftiniano, che prendeva tra i fuoi titoli quello di vincitore de' Francefi, e degli Alemanni, rivolfe contro di lui tutto il suo sdegno , e fece un accordo co' Goti I due Re pattuirono, che resterebbero tranquilli poffessori di quello, che avevano attualmente in loro potes re; che non farebbero l'uno contro dell' altro alcun atto di oftilità fino a tanto che farebbe durata la guerra tra i Romani, e i Goti, che se Totila fosse vincitore , i Goti e i Francesi dividerebbero da buoni amici il dominio dell' Italia: Il disegno di Teodeberto era di penetrare in Tracia alla testa di un numeroso esercito, e di andare ad attaccar Costantinopoli . Per aprirsi un passaggio per mezzo alla Pannonia, e all'Illiria, fi adoperava per follevare contro l'Impero i Gepidi, e i Lombardi, rapprefentando loro che prendendo fimilmente Giustiniano ne suoi Edit. ti il titolo di vincitore de' Lombardi , e de' Gepidi , importava del pari ad essi che a lui di umiliare l'orDEL BASSO IMP. L.XLVIII. 307 goglio di quelfo Principe, e ven. Giustidicare il comune infulto. Nel men. niano tre che Teodeberto faceva tremare di 548. Il Impero con gli apparecchi di una terribile, ed atroce guerra, si morrì di un accidente alla caccia; e suo figliuolo Teodebaldo in età di dodici in tredici anni, ed inoltre debole, e cagionoso di salute non ebbe ne l'ambizione, ne la forza di recare ad effetto questi vasti procetti.

Non farebbe stato difficile a Teo- I Gepidi deberto mettere in movimento i ei Lan-Barbari vicini al Danubio . I Ge. bardi impidi stabiliti a Sirmio, e nella Da- il soc-cia facevano continue scorreria sul- corso di le terre dell' Impero, di cui dicevano di effere alleati; e queste ofti- niano. lità industero infine Giustiniano a Got. 1.3. negare ad effi l'annua penfione che 6.33. 34. si pagava loro da lungo tempo. Ayeva accordate a Lombardi delle abitazioni nella Pannonia, e nel Norico; ed aveva loro profuse grofse somme di danaro per comprare la pace, e non oftante non lasciavano di faccheggiare l'Illiria, e la Dalmazia fino a Durazzo, Il titolo di alleati dell'Impero non faceva che ispirar loro maggiore audacia: se i prigionieri, che rapivano nelle loro scorrerie, se ne fuggiva-

303 STORIA no, credevano di aver diritto di ri-Giuftimiane. peterli come schiavi suggitivi . Gli An. 548. Eruli possessori di Singidone nella Mesia inquietavano continuamente la Tracia colle loro incursioni ; e earichi delle fpoglie dell' Impero avevano l'ardimento di andare a Costantinopoli a chiedere le penfioni, ch' erano stare loro assegnate, e che l' Imperatore non ofava: loro negare. L'unico riparo controquesti Barbari farebbe stato diftrugigerli gli uni con gli altri, e parveche le ne presentaffe un occasione... Una contesa insorta tra i Gepidi, ed i Lombardi, pose loro le armialle mani, e fecondo l'usanza di. questi popoli, convennero di un giorno per batterfi : I Lombardi .. che conoicevano d'effere i più deboli, implorarono il foccorfo dell' Imperatore; ed i Gepidi spedirono ancor essi un' Ambasciata per doimindare la preferenza; o per lomeno la neutralità. Giustiniano secondo i principi di una fana politica prese il partito de Lombardi;

inviò loro dieci mila uomini di Cavalleria, con mille cinquecento Eruli al foldo dell' Impero. Gli altri Eruli in numero di tre mila effendosi dichiarati per i Gepidi, fu-

rono riscontrati dalla Cavalleria

DEL BASSO IMP, L, XI, VII. 300 Romana , che gli tagliò a pezzi . Giulti. Aordo loro Generale fratello del niano Re-Toda, fur uccifo in questo com- An. 548.

battimento. Questo felice principio faceva sperare, che questa guerra finirebbe coll'estinzione totale de' Gepidi , e che l' Impero farebbe alla fine liberato da questi incomodi vicini ; ma questi barbari prevennero il pericolo de fecero una tregua co' Lombardi. Le truppe dell' Impero non avendo forze bastanti a combattere le due Nazioni infieme unite, furono coffret-

te a ritirarli.

Audeino regnava fopra i Lom. Servigi bardi . Ildigio , al quale la corona prettati fi apparteneva fecondo la legge di a Totila successione, obbligato a prender la l'incipe fuga passò in Italia con fei mila Lombaruomini, con dilegno di accostorsi do. a Totila. Effendo entrato nella Ve Got. L3.
nezia, riscontro un corpo di trup. 6,35. pe Romane comandate da Lazza-10; lo attaccò, e ne fece un gran macello . Nondimeno in vece di andare ad unirsi a Totila, se ne torno indietro , non fi fa per quale ragione, e si ritiro pretio gli Sclavoni di là dal Danubio. Un altro Barbaro chiamato Ilaufo, fervì meglio il Re de' Goti Era fiato fatto prigioniero da Belifario.

Giuftiniano

quale per la stima che faceva del fuo valore, lo aveva messo nel An 548. numero delle fue guardie . Effendo restato in Italia dopo la partenza del suo Generale, passò nell' esercito di Totila, il quale seppe far buon uso della sua bravura . Lo spedi in Dalmazia per maie con delle truppe laufo effendo approdato a Moicuro, Piazza marittima vicino a Salona, si annunzio come un Offiziale Romano, e fu riceyuto con allegrezza: ma tofto che fu nella Piazza, fece man baffa fopra gli abitanti, predò le cafe, e tornò ad imbarcarsi : Lo stesso ftratagemma gli riuscl ancora in un luogo detto Laureato poco di là distante : Claudiano ; che comandava in Salona , informato di queste scorrerie, fece partire alcune barche leggieri, che riempì di truppe : Arrivarono queste a Laureato, e diedero un combattimento, nel quale Ilaufo fu vincitore . Resto padrone delle barche , prete i navigli, che trovò nel porto carichi di frumento, e di altre provifioni , e fe ne torno trionfante al campo de' Goti ."

An. 549. Totila vivamente offeso dal ri-Totila ri-fiuto e dal rimprovero di Teodeberto, delibero di rientrare in Ros prende

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 311 ma, e di conservarne il possesso, Giusti-Belifario vi aveva lasciati tre mila niano . de' fuoi più valorofi foldati fotto il An. 549. comando di Diogene, di cui cono- Roma. sceva la prudenza, e il valore Proc. Got. L' assedio su lungo pel coraggio 1.3 c.35. degli assediati e per la vigilanza cess. ed attività di Diogene . Infine i Goti rispinti in tutti gli affalti . s' impadronirono di Porto; lo che privava i Romani de convogii, che falivano fu pel Tevere . Ma Diogene aveva avuta la precauzione di far feminare l'anno antecedente del frumento nella Città. Un tradimento fimile al primo refe anche questa volta Totila padrone di Roma, Alouni Isauri, che custodiyano la porta di S. Paolo , difgustati di non ricever da molti anni mai nulla dall' Imperatore, e veggendo, che i loro compagni avevano fatto fortuna col tradimento, promifero al Re di dargli la Città, e con-venuero con lui del tempo, e del modo. Arrivato che fu il giorno flabilito, Totila riempi due barche di foldati ful far della norte, ed ordino loro che fuonaffero quando fossero arrivati a piedi delle miira . Conduffe la fua armata dirimperto alla porta di S. Paolo fenza effer veduto dagl'inimici; e ficco-

me non restava ai Romani in que' Ginfti . quartieri altro-luogo, dove ritirarfi niano. An. 549 che Centumcelle , spedì sulla via che quivi conduceva un corpo di truppe per trucidare i fuggitivi. Fu eleguita ogni cola com' egli aveva ordinato. Al fuono delle trombe i Romani fi levarono a romore, ed abbandonando tutti gli altri posti corsero verso il Tevere. Nel medelimo tempo gl' Isauri avendo aperta la porta di S. Paolo fecero entrare l'armata de' Goti. La guarnigione su passara a fil di spada, gli uni perirono dentro la Città medefima, gli altri fulla strada di Centumcelle, dove si rifuggivano . Non se ne salvo che un piccolo numero con Diogene coperto di ferite.

Paolo di Cilicia comandava i Bella difeta di Cavalieri della guarnigione. Era un valente Capitano, il quale do-Paolo : po aver fervito Belifario, come fuo Maggiordomo; era stato impiegato nel fervizio militare, dove s' era di già tegnalato . Tofto che vide la Città presa si rinserro con quattrocento Cavalieri nel Maufoleo di Adriano, e s'impadronì del ponte, che conduceva alla Chiela di S. Pietro . Fu attaccato da' Goti allo spuntare del giorno, e ri-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 313 buttò vigorosamente tutti i loro Giuffisforzi . Totila vedendo, che perde- njano . va in questo luogo molti soldati, fece ceffare l'attacco, perfuafo che la carestia sforzerebbe in breve gli assediati ad arrendersi . Paolo, e i fuoi Cavalieri paffarono quel giorno; e la notte seguente, senza prendere alcuna forte di cibo . Il giorno appresso deliberarono di mangiare i loro cavalli : ma confiderando, che non avendo a sperare alcun ajuto , prolungherebbero foltanto di alcuni giorni una vita miserabile ed infelice, risolvettero di morir con onore. Dopo effersi dati gli ultimi addio, ed efferfi feambievolmente abbracciati, aprirono le porte per avventarsi disperatamente sopra l'inimico; quando Totila , volendo risparmiare il tangue de' finoi foldati, mandò loro a dire, che lasciava loro la scelta o di tornarfene liberi a Costantinopoli, cedendogli armi e cavalli , con giuramento che non combatterebbero mai contro i Goti, ovvero di servire nella fua armata fullo stesso piede che i suoi sudditi. Ascoltarono volentieri queste proposizioni; e da prima prendevano tutti il partito di ritornarfene a Costantinopoli . Ma di poi rappresentandosi il St. degl' Imp. T.23. di-

difenore e la vergogna del loro ritorno, il pericolo di effere trucidaniano . ti per via, l'ingratitudine dell'Im-peratore, che non pagiva da mol-ti anni addietro i loro servigi, si An. 549. arruolarono tutti fotto le Infegne di Totila , eccettuato Paolo , ed un Ifauro , i quali pregarono il Re di permetter loro di ritirarsi. perchè avevano a Costantinopoli le loro mogli, e i loro figliuali, fenza de quali non potevano vivere . Totila vi acconfenti, e diede anche loro una fomma di denaro pel viaggio, con una scorta per accompagnarli fino fulle terre dell' Impero. Quattrocento altri foldati, che s' erano ricoverati nelle Chiefe di Roma, si posero in mano di Totila fulla fua parola , la quale fu fedelmente ofservata.

Totila reflaura

37-

Cinflin

padrone di Roma, pensò a ripopo-Proc.Got, larla . Stabili in effa molte famiglie 1.3.c.36. della fua Nazione, e.vi fece ritornare i Senatori , e gli altri Romani, che Giovanni il Sanguinario non aveva poutto condur via in Campania. Intervenne di poi a' giuochi del Circo, e si dispose a portar la guerra in Sicilia. Fece allestire quattrocento barche e un numero grande di navigli che aveva presi

Avendo Totila difegno di restare

DEL BASSO IMPLEXIVII. 315
ai Romani. Nondimeno desiderando Giustidi formarsi un durevole, e tran niano i
quillo stabilimento, mandò a fare a Au. 549.
a Giustiniano proposizioni di pace.
Ma non avendo l'Imperatore voluto, nemmen udirle, egli raddopiò la

fua attività per profeguire la guerra. Prefa di Innanzi d'intraprendere la con- molte quista della Sicilia, andò a fare l'Cirrà. affedio di Centumcelle, affine di Proc. Gos. togliere a' Romani il solo porto 1.3. 6.37. che loro restava sopra questi mare. Diogene comandava quivi una forte guarnigione Per non perder tempo Totila gli mandò a proporre o di dar battaglia ful fatto , o di unirfi a' Goti, ovvero di tornarsene a Costantinopoli; ed in questo ultimo caso gli prometteva ogni sicurezza Diogene rispose : Che di questi tre partiti era padrone di prendere il primo quando più a lui piacesse: che il secondo non era onesto : e quanto al terzo che non ritroverebbe foufa presso l'Imperatore, se abbandonasse fenza necellud una Piazza della quale gli era affidara la cuftod a :: che se il Re voleva accordargli una tregua per dargli tempo di dar notizia a Giustiniano dello stato della Città prometteva. di arrenderfi in ca fo che non gli venisse spedito alcun foccerfo . Il Re accetto la proposizione:

- 15.00

zione : convennero del termine, e niano, furono dati trenta ostaggi da ambe An. 549. le parti. I Goti avendo levato l'asfedio presero il cammino della Sicilia, ed effendo sbarcati a Reggio fullo firetto, tentarono d'infignorirfene . Belifario vi aveva lasciato una buona guarnigione fotto il comando di Torimuth, e d'Imerio. Questi due Offiziali ben secondati da' loro foldati fecero una fortita sopra i Goti, e gli ribatterono con gran macello. Questo vantaggio non gli acciecò; conoscendo troppo la Superiorità dell'inimico; non fi cimentarono ad una nuova azione, e fi ftettero rinchiusi dentro alla Città. Totila lasciò davanti alla Piazza una parte delle fue truppe per tenerla bioccata e fottometterla affamandola; lo che in fatti avvenne in capo ad alcuni mesi . Spedl. dalla parte di Taranto un distaccamento, che s'impadroni fenza difficoltà della Cittadella; e nel medesimo tempo i Goti, che lasciati aveva nel Piceno, presero Rimini per tradimento. Vero era in que' contorni con buone truppe, che aveva raccolte; e le fece perire per la sua temerità. Avendo attaccati vicino a Ravenna i Goti a lui superiori di forze, fu uccifo con quaDEL BASSO IMP. L.XLVI. 317.

fi tutte le sue genti coraggiosamen- Giustite combattendo

Tosto che Totila su in Sicilia, Au 549, marciò verso Messina ad oggetto di Sacchegassediarla. Domnenziolo, nipote di giamento Buzete, sece una sortira alla testa della Sidella guarnigione, combatte con cilia tanto valore, e sortuna, che Totila 13. 039, perdette la voglia di attaccar la Jornafica Città, dove prevedeva, che sareb-ess.

he fiato lungo tempo arreftato.

Amò meglio metter a lacco il refto della Sicilia, dove trovò molte ricchezze, e neffuna refiftenza. Que-

fta nuova risveglio l'indolenza dell' Imperatore. Allesti una stotta, e sece imbarcare in essa un corpo considerabile di truppe, delle quali

confiderabile di truppe, delle quali dede il comando a Libero. Questi era quel medessimo Senatore di Roma, che dodici anni addietro era succeduto a Rodone nel geverno

dell' Egitto, siccome ho narrato. Era di una conosciuta probità, main un'età decrepita, e senz'alcuna esperienza della guerra. La cogni-

zione degli uomini non era la parite, in cui Giustiniano valeva non ostante i errore era tanto manifesto, e palese che Libero aveva appena

e parete che Litero aveva appena falpato per andare in Sicilia, che l'Imperatore fi penti di avergli addoffata una commissione si poco pre-

0 3

por-

porzionata alla di lui capacità. Ave-Giuffiva di già restituita la sua grazia ad miano . An. 549. Artabano, e lo aveva eletto Generale degli eserciti di Tracia. Giudicandolo a ragione più capace di riconquistar la Sicilia , gli diede alcune truppe, e lo fece partire con un ordine a Libero di lasciare ad Artabano il comando della flotta, e di ritornare a Costantinopoli. Prima di fare il racconto di questa spedizione, la quale non fini se non l'anno seguente, esporrò alcuni fatti notabili che avvennero in questo tempo in Oriente.

Diverti L'aria fu agitata da frequenti proavveni- celle . Orribili tuoni ipaventarono menti in Costantinopoli, atterrarono colonne, Oriente ed uccifero molti abitanti ne loro 8. 191. letti . I tremuoti fecero perire mi-Cedr. gliaja di nomini , e rovinarono in-F. 375. tiere Città in Finicia, in Palestina, Anaste, in Siria, in Arabia, in Mesopotap.79. Hift. mia. Tiro, Sidone, Berito, Tri-Mifc.l. 16. poli , Biblos , Sarepta , Antarada Antho- ne patirono molto. A Botri Città Aljemani marittima di Fenicia, ma che non Bibl. Or. aveva porto, un'enorme maffa di 1.2. p.89. rupi fi flaccò dal promontorio vicino chiamato, Litheprosepo, e cadendo nel mare vi formò un porto atto a ricevere grandi vascelli Lungo questa costa il mare si riti-

ungo

- 2003

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 3 LO rò con violenza per lo spazio di Ginti-due mila passi ingojando molti na niano. vigli, e tornando poscia al lido . An. 549-L'Imperatore fece grandissime spefe per riparare a queste difgrazie ; ma Berito era appena riedificata, che un incendió nuovamente la di-strusse. A questi stagelli si aggiun-geva la rabbia, e il surore delle fazioni del Circo, le cui gelofie si armarono di ferro, e di fuoco. Sèguirono de' macelli a Costantinopoli, e molti edifizi furono la preda delle fiamme: L'Impero disprezza-to da' Barbari vicini non aveva per anche perduta l'antica sua riputazione fra i popoli rimoti. Venne dall' India a Costantinopoli un Ansbasciatore, il quale fece dono a Giustiniano di un grand'elefante Cinque mesi dopo avendo questo animale spezzato le porte della stanza, dov'era rinferrato, corfe furioso per tutte le vie , dove ferì , e schiacciò un numero grande di abitanti .

Libero si avviava a piene vele ver- An. 550. fo la Sicilia, ed Artabano lo feguiva in diffanza di alcune giornate per Artaba-levargli il comando . I venti , e il pera la mare parevano opporfi a' voleri Sicilia. dell'Imperatore . Libero ipinto da Froc.Gos. un vento favorevole entrò nel por- 1.7. c.40.

Giultiniano . An. 550.

to di Siracula che i Goti affedia-vano: Artabano per contrario fu affalito all'altezza della Calabria da una così fiera burrasca, che i suòi vascelli furono alcuni sommerli ed infranti, e gli altri rigertati fulle coste del Peloponneso. Corse egli medefimo un gran pericolo, e guadagnò con sommo stento e fatica l'Isola di Malta. Libero, che non era informato del suo richiamo, non trovandosi in grado di difendere Siracufa, uscì del porto di notte tempo, ed andò a rinserrarsi in Paler-mo. I Goti avendo liberamente faccheggiata la Sicilia pel corfo di tutto questo anno, ripassarono in Italia carichi di un ricco bottino , lasciando solamente guarnigione in quattro Piazze le più forti del pae-fe. Torila prese il partito di riti-rarsi mosso dal consiglio di un abitante di Spoleto per nome Spino, che era tesoriere dell'armata, ed onorato dalla fua familiarità e confidenza. Effendo stato preso dai Romani promise loro con giuramento, che se gli restituissero la libertà avrebbe loro data a conoscere la... fua riconoscenza inducendo Totila ad abbandonar la Sicilia; e mantenne la sua parola. Venne a capo di persuadere al Re, che non era

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 321 interesse de' Goti dividere le loro Giustiforze per conservare un paese, la niano. cui conquista verrebbe da se dietro An. 550. a quella dell'Italia : che era d'uopo al contrario riunirle per opporle a Germano nipote dell' Imperatore, il quale marciava verso il Golfo Adriatico alla testa di un numeroso esercito. Artabano, che aveva paffato il restante dell' anno in raccogliere, e raccomodare i fuoi vascelli, non arrivò se non dopo la partenza di Totila; e quando ebbe fignificato a Libero gli ordini dell' Imperatore, assediò le guarnigioni de' Goti, e le sottomise alla fine affamandole.

Il cattivo esito degli affari d' Ita- Germano la fece risolvere l'Imperatore ad eletto impiegare Germano, che per la Generale morte di Teodora era stato liberato Torila. da una ostinata ed implacabile ne- Proc. Gor. mica. Gli diede pochiffimi foldati, 1.3. 6:34. e molto danaro per far leve nella cello Tracia, e nell' Illiria, con ordine di affrettar la sua marcia, e di prender seco Filemuth Capo degli Eruli, e Giovanni nipote di Vitaliano, ch'era allora in Illiria, dove comandava le truppe. Germano pieno di ardore, e di coraggio sece folleci tamente gli apparecchi della fua par tenza Conduceva feco i suoi

Giufti-

due figliuoli del primo letto Giuffino, e Giustiniano, e sua moglie Matafunta, sperando, che la prefenza della nipote di Teodorico renderebbe il suo campo rispettabile agli occhi del Goti. Questo Prin-cipe ricco, e generoso, aggiugnendo groffe fomme di denaro a quelle, che ricevute aveva dall' Imperatore, ebbe presto messo in piedi un nu. merofo efercito . I più bravi guerrieri dell' Impero accorrevano fotto le fue Inlegne; la fua gran fama tirava perfino i Barbari : le rive del Danubio risuonavano del nome di Germano . Il Re de' Lombardi promise di spedire il primo giorno mille cavalieri armati di tutto punto. La fama esagerando ancora le forze di Germano portò la confufione e il terrore nel cuore de' Goti in Italia, e l'allegrezza, e il eoraggio tra i Romani. I Goti tutbati per la partenza di Matafunta fi domandavano gli uni agli altri fe doveffero adunque combattere contro i figliuoli di Teodorico. I Romani provavano tutti un uguale impazienza, e la dimostravano in diversa maniera, ognuno secondo la sua situazione. Quelli che per volontà o per forza s'erano obbligati al servizio di Totila mandarono

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 323 fegretamente ad afficurare Germa- Giusti. no, che si sarebbero a lui accostati niano. tosto che vedessero le sue Insegne. An. 550. Le guarnigioni delle Città, che restavano all' Impero, si confermavano nella risoluzione di difendere fino all'ultimo respiro le Piazze. ch' erano loro affidate; i soldati vinti ne' diversi incontri , e dispersi nelle campagne si raccoglievano in Istria per attendere colà il nuovo Generale . Essendo giunto il termine fissato da Diogene per cedere Centumcelle, se non riceveva soccorto, Totila mandò ad intimargli, che mantenesse la sua parola ; ed egli rispote, Che essendo Germano eletto Generale, e ful punto di entrare in Italia, egli non era più padrone della Città chera pronto a restituire à Goti i loro ostaggi quando essi gli restituissero i suoi. Dopo questa risposta si apparecchio a ben difendersi fino all' arrivo di Germano.

Questo Principe era trattenuto ne dein Illiria da una incursione degli gli Scla-Sclavoni. Fin 'dall' anno anteceden- voni. te avevano passato il Danubio so- 1. 3. c. lamente in numero di tre mila uo- 18. 40. mini, e batturi i Generali Romani feguiti da truppe affai più numerole Asbado che comandava un groffo corpo di Cavalleria Roma-

Incursio-

Giuffipiano : An 550.

na , fu disfatto , preso , scorticato , ed arso vivo. Saccheggiarono di poi la Tracia, e l'Illiria, e presero a forza molte Castella; cosa che non avevano mai ofato di tentare per l' addietro. Dopo aver portato i loro saccheggiamenti fino al mare Egeo, attaccarono Topiro, Città marittima di Tracia, allora molto confiderabile : la prefero colla fcalata, trucidarono gli uomini in numero di quindici mila, e conduffero schiavi le donne, e i fanciulli. Questa su la prima volta che satolli di fangue, e di strage fecero prigionieri: infino allora non l'avevano perdonata ne a fesso, ne ad età. Questi popoli feroci esercitavano inudite crudeltà fopra gl'infelici, che cadevano loro nelle mani. La loro ufanza fi era d' impalarli, o di occuparli a colpi di mazze, o di bruciarli vivi ammontinati dentro a delle capanne infieme colle gregge, che non potevano condur via. Mentre Germano radunava la fua armata a Sardico, paffarono di nuovo il Danubio in affai maggior numero, e s'inviarono a Naisso. Alcuni di loro, che furono fatti prigionieri , dichiararono , che il loro difegno era d'impadronirsi di Teffalonica, e delle vicine Città L'Im-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 325 peratore sbigottito pel pericolo, da Giufiicui era minacciata una così impor-niano. tante Piazza, mandò ordine a Ger: An. 550. mano di soccorrerla; Gli Sclavoni udendo, che questo Principe era a Sardico, furono forpresi da timore, e spavento: la sconfitta degli Anti loro compatrioni tagliati a pezzi ful principio del Regno di Giustiniano', aveva loro lasciata un' impressione di paura, che risvegliavasi al solo nome di Germano Abbandonarono pertanto la loro impresa ; e non olando più tenere la campagna, guadagnarono, l'eminenze, e si ritirarono in Dalmazia.

Germano vedendoli allontanati Morte aveva dato ordine alle sue truppe di Gerdi apparecchiarsi a partire tra due mano. giorni per l'Italia, quando morl all'improvviso. Egli era l'onore della famiglia Imperiale ; ed. uno de' più cattivi servigi, che Teodora abbia prestati all' Impero, si su di lasciar perdere nell'ozio e nell' inazione i più bei giorni di questo gran Capitano. Invincibile tutte le volte che combattè, ebbe troppo di rado occasione di mettere in opera la fua militare capacità. Segnalò la fua virtù nella pace : religiolo offervatore delle leggi, inviolabilmente attaccato alle regole

STORIA Giuli- della giustizia, pieno di rettitudine. niano . e di fermezza, riputava suo dovere An. 550. fostenere i deboli contro gli oppresfori. Più ricco per gli altri che per fe medesimo non negò mai di prestare senza interesse qualunque fomma a quelli, che imploravano la sua generosità. Il suo carattere

si adattava maravigliosamente a tutti gli stati , e a tutti gli offizi , e doveri della vita. Severo ne' fuoi costumi, civile, e cortese nel conversare e non meno lieto e giulivo commensale, che grave, e serio ne' configli . Non prete mai partito nelle fazioni del Circo, che dividevano la Città e la Corte : e non entrò giammai ne' raggiri del Palazzo. Non avendo forza bastan-

te a romperli, egli vi fi-oppeneva a tutto suo potere ; ed ebbe il co-

raggio di peffer virtuofo in mezzo ad una Corte corrotta, e guasta. Giovanni La nuova della morte di Gerfollituito mano portò la costernazione in tutto l'Impero. I Romani d'Italia

Proc. 1.3 immersi in un profondo dolore non e.40. 1.4. profittarono dell'affenza di Totila, ch' era in Sicilia , e se ne stettero rinferrati ne' loro presidi. Sperava-

no,di riveder Belifario, in cui folo riponevano la loro fiducia; ma l' Imperatore lo riteneva appresso di le come Comandante della sua guardia. Be-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 127 lifario quantunque men vecchio di Ginffimolti altri Patrizi , andava innanzi niano . a tutti pel credito, e per l'estima- An. 550. zione. Gli cedevano il primo posto pel rispetto che avevano alle sue gran qualità ; e le sue imprese gli tenevano lucgo di titoli. Giovanni nipote di Vitaliano fu eletto Generale. Ebbe ordine di paffare in Italia con Giustiniano sigliuolo di Germano. Prese la via di Dalmazia : ma mancando di vascelli , e non permettendogli la stagione di fare il giro del golfo per arrivare a Ravenna - paísò il verno-a Sa-

Al fuo avvicinamento gli Sela- I Romavoni, feanfando il fuo incontro, ni feon-ufcirono dalla Dalmazia Si uniro-gli Sclano ad un'altra truppa de' loro com- voni . patriotti, che aveva poco innanzi paffato il Danubio, e ricominciarono i lero saccheggiamenti. Fu sospettato che Totila gli avesse tirati con denaro, e gli ritenesse sulle terre dell'Impero. Giustiniano spe--dì contro di loro un' armata fotto gli ordini di molti Generali , il Capo de' quali era Scolastico Eucuto presso ad Andrinopoli ; i suoi più bravi foldati perirono nella zusta, e i Generali ebbero gran

difficoltà a falvarsi. I Barbari po-Giuftiniano. fero a fuoco e a fangue la contra-An. 550. da di Tracia detta Aftica, propinqua al Ponto Eufino; e ficcome non aveva da lungo tempo sofferto alcun facchegiamento, così fecero in effa un ricco bottino. Penetrarono fino alla lunga muraglia, una giornata discosta da Costantinopoli, I Romani effendosi riordinati dopo la loro conquista uccisero la maggior parte de' loro prigionieri . Il restante degli Sclavoni ripaisò il

Scorrerie Intorno a questo tempo su quandegli Un-do. Giustiniano arresto le ostilità ni tastre da degli Unni armando gli uni contro-Giusti. degli altri. Durante la tregua tra i niano. Gepidi, e i Lombardi, i primi ri-Proc. 1.4. colti di ricominciare la guerra colt. 1.5. 10. persuasi che i Romani si farebbero c. 18. 10. persuasi che i Romani si farebbero.

Danubio .

persuasi che i Romani si sarebbero dichiarati in favore de' loro nemici, come avevano di già fatto, chiamarono in loro soccerio gli Unni detti Cutiguri, stabiliti di quà dal Tanai. Vennero incontanente dodici mila uomini condotti da Chinialo Comandante di gran concetto. Siccome erano arrivati avanti, che spirasse la tregua, giudicarono bene di occupargli altrove, e gli secero passare sulle terre dell'Impero, che saccheggiarono. Per obbligatli a

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 329 ritornare nel loro Paese, Giustinia-Giusti-no pose in movimento un'altra or niano. da di Unni, detti Utiguri, che abi- An. 550. tavano oltre alle Paludi Meotidi. Questi secondati da Goti Tetrassiti paffarono in Tanai condotti dal loro Re Sandil. Tagliarono a pezzi quelli , che vennero loro incontro , devastarono il Paese, e condussero seco le donne e i fanciulli. Giustiniano fece sapere ai Cutiguri quello che accadeva nel loro paese, e diede loro denaro per indurgli ad uscir prontamente dall' Impero. Promisero di ritirarsi senza fare alcun guafto, e di non dipartirsi mai dal servigio de' Romani . L'Imperatore dal canto suo prometteva loro uno stabilimento in Tracia, se non potevano mantenersi nel loro antico dominio. Due mila di quelli , ch' erano campati dalla ipada degli Utiguri , si diedero all' Impero, e si stabilirono in Tracia colla permissione dell' Imperatore . Di questo numero era quel Sinnione che aveva servito con distinzione in Affrica fotto il comando di Belifario. Sandil malcontento, perchè l'Imperatore dava ricovero a gente , contro alla quale lo aveva indotto a prender le armi , ne fece

Giusti- delle amare doglianze, le quali niano. furono sedate a forza di denaro. La tregua di quattro anni, di Amba cui erano convenuti per la Lazica sciata di i Romani, e i Persiani, non era ancora spirata, e Cosroe faceva di Colroe già apparecchi e disposizioni per niano. compiere la conquista di questo Proc. Perf 1.2. Regno. Molte ragioni gli facevano c.18.1dem riguardare questa impresa come importantissima. Possessore della Lac. 15. zica teneva a freno gl' Iberi, i quali mal volentieri obbedivano, e to-glieva ad esti il loro unico risugio. Quest' era una barriera, che chiu-deva l'ingresso della Persia a' Barbari, abitatori del monte Caucalo, e che poteva aprir loro a fus voglia per correre fulle terre dell' Impero . Stabiliti in questo paese i Persiani potevano penetrare tanto per terra come per mare, in Cappadocia, in Bitinia, e fino a Costantinopoli. Ma per assicurarsi del possession della Lazica, era d'uopo trapiantarne gli abitanti, e ripopolarla di colonie tratte da propri fuoi Stati. Non poteva far conto fulla fedeltà de' Lazi troppo diversi di costumi e di Religione, e troppo affezionati ai Romani per l'interesse del loro commercio. Per tenere a bada Giustiniano, gl'inviò

DEL BASSO IMP. L.XLVII. 231 una splendida, ed illustre Ambascia- Giustita. Iddiguno, uno de' principali niano. Siguori della sua Corte, si pose in An. 550. viaggio con un feguito di cinquecento uomini. Questo numeroso corteggio aveva un oggetto ancora più ferio. Cofroe voleva profittare di questa occasione per tentare d' impadronirsi di Dara, lo che gli stava affai più a cuore che la magnificenza di un' Ambasciata. Isdiguno paffando per questa Città doveva alloggiar quivi le sue genti in differenti case, alle quali dove-vano appiccare il fuoco la notte vegnente; e intanto che i Romani farebbero intenti a spegnerlo, i Persiani dovevano aprir le porte alla guarnigione di Nisibe, la quale avrebbe fatto man baffa fopra i Romani, e si sarebbe impadronita di Dara. Un disertore sece andare a vuoto questo disegno. Sull'avviso da lui dato, Giorgio Governatore di Dara non volle permettere l'ingreen nella Città a più che venti uomini del feguito d' Isdiguno, il quale fece un grande schiamazzo per l'affronto, che si aveva ardimento di fare ad un Ambasciatore della fua qualità. Arrivato a Costantinopoli con un pomposo apparato diede in mano dell'Imperatore i pre-

Giufti-

i presenti , e le lettere di Cosroe, il quale chiedeva folo a Giustinia-An. 550 no nuove della fua fanità ; e per dieci mesi, ch'egli si stette alla Corte, non parlo mai della Lazica. La vanità di Giustiniano si pasceva di queste frivole dimostrazioni, e nessun Ambasciatore era stato giammai tanto onorevolmente trattato. Era il costume che gl'Inviati delle Nazioni straniere fossero fempre accompagnati da alcune guardie, che dava loro l'Imperatore . Isdiguno , e le sue genti godettero della medesima libertà come se stati fossero nel centro della Persia, senz'avere alcun testimonio delle loro azioni . Avrebbefi detto. che a Costantinopoli regnava Cosroe . L'interprete Braducione , che nessun Magistrato del più infimo ordine avrebbe ammesso, alla sua tavola, mangiava a quella dell'Imperatore. Isdiguno, portò via per fe e per sua moglie distinti prefenti, e quest' Ambasciata, " era solo una burla, per celare i disegni di Cofroe , costò all' Imperatore

sopra a mille libbre d'oro. In questo mentre raccoglievasi: A Tedio di Petra . in Lazica per ordine di Cofroe una Proc. Perf. L. quantità grande di legname atto a costruire vascelli ; e per ingannare,

et. 3

DEL BASSO IMP.L.KLVII. 383 i Romani il Re faceva correr vo- Giuffi. ce, che voleva guernire di mac- niano . chine le mura di Petra . Per ren. An. 550 derfi affoluto padrone del paese era necessario far perire Gubazo, che n'era Re. Questi due progetti andarono ugualmente a vuoto, il legname da costruzione su ridotto in cenere dal fuoco del Cielo ; e Gubazo avvisato del disegno formato contro la fua persona ; si stette sull'intesa, scosse il giogo de' Perfiani , e domando ajuto all' Imperatore. Giustiniano lieto per per questa felice rivoluzione, gli spedì otto mila uomini fotto la condotta di Dagisteo, il quale d' accordo con Gubazo pole l'affedio davanti a Petra, La Piazza era ben fornita di munizioni, e si difendeva vigorosamente. Cosroe per foccorrerla fece partire una grande armata fotto la condotta di Mermeroete. Gubazo configliò a Dagisteo di spedire una parte delle fue truppe a guardare le gole delle montagne, che davano ingresso nel paele , e di profeguire l'affedio col rimanente. Andò egli in persona incontro a Persiani per chiuder loro un altro passo Aveva feco degli Alani, e de' Sabiri, i quali per la fomma di trecento libbre

Giufiiniauo . An. 550.

libbre d'oro si erano obbligati non folo di difendere la Lazica, ma di spopolare ancora del tutto l' Iberia. Gubazo domando questa fomma all' Imperatore; e chiedeva inoltre gli onorari di Silenziario , che gli erano dovuti da dieci anni. Quelto Principe era stato fregiato di quefa carica del Palazzo Imperiale: e benehe aveffe passato tutto questo rempo nel servizio di Cosrae non era tuttavia stato spogliato di questo titolo, e pretendeva di averne gli stipendi. Giustiniano aveva tanto interesse di cattivarselo nella presente congiuntura, che non potè negarali la fua domanda, Gli promile di sodisfarlo, e gli mantenne la parola qualche tempo dopo .

L'assedio di Petra levato. Proc. Perf.l.2. c. 29. 30.

esperienza, e non atto ad una guerra di tanta importanza. Si contentò d'inviare cento uomini alla difesa de' passi, e rettò davanti. a Petra con tutta la sua armata. La guarnigione benchè poco numerosa, ributtava tutti gli attacchi, in ultimo i Romani avendo condotta una mina fino sotto alle mura della Città null'altro più restava a fare che appiccare il fuoco a puntelli per aprire una larga breccia; Ma il Grenerale di già insuperbito per un

Dagisteo era un giovane di poca

DEL BASSO IMP. L.XLVII. 335 successo, di cui si teneva sicu- Giusiro, perdette il tempo nello spe niano. dire un corriere all' Imperatore per An. 550. fignificargli, che Petra cedeva alla fine a' fuoi sforzi. Chiedeva nel medefimo tempo la ricompensa di questo servigio ; 'e per risparmiare al Principe; la briga della fcelta, fi prendeva la libertà d'indicargli egli medefimo quello che si credeva di meritare . L' avvenimento provò, ch' egli non meritò che beffe, e rifate. Intanto che attendeva la risposta dell' Imperatore, un pezzo della muraglia cadde da fe , e cinquanta Romani entrarono nella Piazza dietro ad un giovane Armeno pieno di braura , cognominato Giovanni Guzete . Ma non effendo stati secondati , se ne tornarono al campo fenza aver guadagnato altro che ferite, Il Comandante della Piazza, nomo avveduto, e scaltro. udendo che Mermeroete si avvicinava, andò a ritrovar Dagisteo, e dopo aver lufingata la fua vanità con grandi elogi della fua fcienza militare, gli promife di arrendersi subito, ed ottenne da lui alcuni giorni di tregua per formare, e stabilire gli arricoli della capitolazione . In questo mezzo la mina condotta fino fotto alle imura sfu scoperta

perta e colmata dagli abitanti . Da Giulliun' altra parte Mermeroete aveva piano. sforzato il paffo guardato da cento foldati, e n' era coftata la vita a più di mille Persiani . A questa nuova Dagisteo levò tutto ad un tratto l'assedio, senza dar tempo alle sue genti di portar via i loro effetti . Gli affediati uscirono tosto per predare il campo, ma gli Zani, che formavano parte dell'armata Romana in numero di mille, gli rispinsero, e rapirono eglino i bagagli; ed in cambio di raggiugnere Dagisteo se ne ritornarono nel loro paese carichi delle spoglie de' loro alleati .

I Perfiani malzica .

Mermeroete, avendo intesa la ritirata de' Romani, non affrettò la nella La. sua marcia, è non arrivò davanti a Petra se non nove giorni dopo. Di mille e cinquecento uomini , che componevano da prima la guarnigione di questa Piazza, non ne trovò più che cento cinquanta capaci di servire.; gli altri erano o morti. o feriti , e non ommile di far offervare a' Perfiani qual conto dovevano far de' Romani, di cui un intiero efercito non aveva potuto sforzare cento cinquanta uomini ia una piazza aperta Mancandògli la calce , e gli altri materiali necessa-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 137 re fece riempiere di fabbia le bi Giusti facce de' suoi soldati, e le ammas. niano. so le une sopra le altre per turare An. 550. le breece delle mura . Latciò tre mila Persiani nella Città, e si ritito col riminente delle lue truppe . Dagisteo seguito da due mila Romani taglio, a pezzi, in una imboscara uno squadrone di Persiani , e rapi i loro cavalli. Mermeroete paísò in Perfarmeni de lasciando nella Lazica un corpo di cinque m la nomini , che non suffistette lungo tempo. Gubazo fecondato da Dagisteo ne sorprese in prima mille ; e poscia andò ad attaccare gli altri nel loro campo di notte tem-po, e pochi gli sfuggirono. Infegul questi fino in Iberia, dove riscontrò un altro distaccamento dell'armata di Mermeroete, di cui tece un gran macello. Quindi non restarono nella Lazica altri Perfiani fuori che la guarnigione di Petra; e per impedirle i convogli , Gubazo fece guardare le gole della montagna da un groffo corpo di tuppe. Tutti questi avvenimenti appurtengono all'anno 549.

L'anno vegnente Choriane, uno scenfirta de' migliori Generali di Coroce di Chopasso, in Lazica con un numeroto Frac Gor, efercito, ed ancò ad accampare 14 c.1.8, St. degi Imp.T.23. P nella

CinAl. nella contrada detta Muchirifa fulmiano . le rive dell'Ippi , piccolo fiume An. 550, guadofo quafi in tutto il fuo corfo. Gubazo ; e Dagisteo si unirono infieme per combatterlo . I Lazi les vatifi in superbia pel successo dell' anno antecedente, avevano in dispregio i Romani, i quali non avendo, al dir loro , il medefimo interefle di ditendere la Lazica : non erano animati dal medefimo ardore che quelli del paese . Vollero pertanto formare nella battaglia un corpo feparato. Ma questa bravura riufel loro male: non poterono foftenere l'urto della vanguardia de Perliani, e furono costretti a ripiegarli sopra i Romani. La zuffa fu sanguinota ed ostinata. Un Persarmeno cognominato Arrabano fi feenalò con una sfida : uccife il più valoroto , e il più vigoroto Cavalière dell'armata de' Persiani : Il Genido Filegago, e l'Armeno Guzete contribuirono molto alla vittoria. Comandavano la Cavalleria . e vedendo, che non poteva refistere a quella de Persiani le fecero mettere piedi a terra, e presentarono agl' inimici un battaglione tutto armaro, e cinto di picche, ed impenetrabile a' cavalli . La morte di Choriano compi la fconfitta i vincitori

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 219 citori infeguirono i Persiani fino al Giutiloro campo, dove furono arreftati niano da un Alano di una forza, e di un An. 550. coraggio straordinario. Questo barbaro chiudendo col fuo corpo l'ingresso del suo campo, ch'era angustissimo, tirando di continuo frecce con una maravigliofa prontezza, e vivacità, e scaricando orribili colpi di scimitarra sopra quelli, che fe gli appressavano, contese lungo tempo il passo. In ultimo Guzete effendosi avanzato solo per combatcerlo, lo atterrò con un colpo di lancia : Il campo fu preso, ed i Persiani , che poterono fuggire , ab. bandonarono la Lazica.

Dopo questa vittoria, Dagisteo fu Gli Abaobbligato a tornariene a Costantino- igi vintipoli. Alcuni Lazi venuti alla Cor- Proc. Got. ce lo acculavano di effersi lasciato 1.4. c. 9. corrompere da' Persiani, e dicevano che in lui folo stava il prender Petra. Fu richiamato, e messo in prigione. Bessa ritornato d' Italia su spedito in suo luogo col titolo di Generale delle truppe di Armenia. Trovò Nabedo nel Paese con un puovo esercito di Persiani La spedizione di Nabedo si ridusse a prendere dagli Abasgi ribellatisi contro l' Impero seffanta oftaggi, e a rapir Teodora, Romana di nazione, veSTORTA

niano.

dova dell' anteceffore Gubazo. I Re di questa Regione avevano in costume di spotare coll'affenso dell' Imperadore delle figliuole di Senateri di Costantinopoli . Gubazo era figliuclo di una Romana. La tirannia de' Romani aveva ridotti gli Abalgi a fottometterfi al Re di Perfia. Questa Nazione avendo scoffo il giogo, ficcome ho detto, non aveva goduto lungo tempo della fua libertà Fu pretto foggiogata da' Comandanti delle truppe della Lazica. Oppreffi da impofizioni , gli Ab fui trovandosi più infelici che · non erano fotto il deminio de' loro Re , ripigliarono il loro primo governo? e si elessero due Re ; Opsicontro la potenza di Giustiniano si potero fotto la protezione di Cofroe, Questo trattato non potè effere tanto fegreto, che l'Imperatore non ne aveffe avvilo . Diede ordine a Beffa di marciare contro di essi . Belfa addoiso questa spedizione a Giovanni Guzete, e ad un Erulo chiamato Uligago. Sceparna era in Perfia : Optitete armò tutta la Naziene, ed ando loro incontro . Ma effendofi lalciato rinterrare tra i due Generali, che avevano divise le oro truppe , fu fconficto , ed infeguito

DEL BASSO IMP. L. XLVII. 341
guito fino ad una delle fommità del GiufitCaucafo, dove gli Abafgi avevano niano
fabbricata una fortezza. I Romani Au. 550
vi entrarono infieme co' fuggitivi,
appiccarono il fuoco alle cafe, e
fecero perir nelle fiamme la maggior parte de' vinti. Opfitete fi
falvò preffo gli Unni: la fua famiglia, e quella di Sceparna caddero
nelle mani de' vincitori, i quali
fpianarono la fortezza, e devafiarono tutto il paese, di cui refiaro-

no padroni.

L'Apfilia era una contrada fog sione degetta a Lazi, e fituata oltre al Fa gli Apfilia tra il paese degli Abaigi, e la liani te. Lazica propriamente detta. Vi era data una Piazza fortissima detta Zibila. Proc.Got.

Terdete Comandante Generale del.

una Piazza fortifima detta Zibila. Terdete Comandante Generale delle truppe della Lazica remendo lo fdegno di Gubazo, che aveva offefo, trattò fegretamente co Perfiani, e gl'introdusse in questa Piazza. Aveva una moglie compiutamente bella; il Capitano de Perfiani se ne invaghi; e non potendo fedurla, ebbe ricorso alla violenza. Il marito oltraggiato si vendicò con un macello generale de Perfiani, e s'insignor di tutta l'Apsilia. Giovanni Guzete marciò cola feguito da mille soldati, ma senza sundare il brando, venne a capo colla

Samuel Cook

Ciulliniano :

colla fua accortezza di calmare gli animi, e di ricondurgli all' obbe-An 550. dienza di Gubazo.

A' dispiaceri, che recavano al Ribellione e pu- Re di Persia gli affari della Lazi. mizione ca, si aggiunsero altri rammarichi di Anatopiù gagliardi, e pungenti / Anatomade fi zado il maggiore de suoi figliuoli, eliuolo di Cofroe al quale aveva già perdonata una Proc.Got r. bellione, continuava a travagliar-1.4.0.10. d'Horbe Sot Bibl. Dr. alla voce Nou febrivan.

lo con gli orribili eccessi della sua dissolutezza. Questo mostro- non aveva avuta vergogna di difonorare le mogli di luo padre. Cofroe lo allontano da fuoi occhi . e lo esiliò nella Città di Lapato sette giornate distante da Ctefifonte, Poco tempo di p i il Re cadde ammalato, ed alla falla novella della lua morte Anatozado fenza verun altra informazione prese ful fatto il titolo di Re . Avendo di là a poco intefo, che suo padre viveva e ie ne stava bene, prese le armi, fece ribellar la Città, e diede battaglia a Fabrizo, che suo padre aveva spedito contro di lui alla te-Anatozado fu sta di un'armata. vinto, e fatto prigioniero : Cofroe fu tanto indulgente, che gli lafciò la vita. Non gli fece nemmeno cavare gli occhi, ordinario supplizio della famiglia Reale, e si con-

DEL BASSO IMP.I. XLVII. 143 rentò di fargli bruciar, le palpebre Giutticon uno spillone infuocato per le- niano . » vargli la speranza di salir mai sul An sio. Trono di Perfia, d'onde ogni menomo corporale difetto dava: l'esclufione, ficcome ho di già notato A questo modo i Greci raccontaro la ribellione del figliuolo di Cofroe. Gl' Istorici Persiani la riferiscono ... in un alsai diversa maniera. Quefto giovane Principe, che chiama, no Nuschizad , essendo stato, dicon eglino iffruito da fua madre nella Religione Cristiana, fu rinferrato in una stretta prigione per comando di suo padre, il quale non aveva potuto fargli abbracciare la Religione del Paele. Elsendosi sparla la voce, che Cosroe allora occupato in una guerra lontana era caduto pericolosamente ammalato, il giovane Principe tuggi dalla fua prigione, follevò i malcontenti, e i Cristiani, ch' erano numerofi, s' infignori della Città di Modin, e de tetori di suo padre , ed alla tefta di un formidabile esercito gli fece una guerra aperta · Cofroe spedì contro di lui uno de' fuoi Generali . Il Principe mortalmente ferito nella battaglia spirò dicendo a coloro che gli erano d'intorno: Andate a dire a mia ma.

madre, chi mi faccia seppellire a' piedi de' Discepoli del Messia. Queniano. An. : 550 sto racconto non dà un'idea vantaggiosa del Cristianesimo del Principe Perfiano.

Nuova amba-

Essendo la tregua di cinque anni conchiusa alla fine dell'anno 544. per l' Oriente in generale, pocan-Proc. Got zi Spirata; Giustiniano fece partire 64 6.11. il Patrizio Pietro per trattar della

pace. Cofroe lo congedo con promessa che sarebbe tosto seguito da un Plenipotenziario, incaricato di metter fine alle loro contele con foddisfazione de' due Principi . In effetto Ildigero arrivò poco di poi con un corteggio ugualmente pomposo che il primo. Non vi mancava se non il suo interprete Braducione, il quale non fi trovò gran fatto contento degli onori, che ricevuti aveva a Costantinopoli. Cosroe lo aveva fatto morire, perfuafo, diceva egli, che l'Imperatore non avrebbe ammesto alla sua tavola un nomo di questa condizione fe l' interprete non avesse comprato con qualche tradimento un così onorevole trattamento. Ildigero lasciò paffar qualche tempo senza parlare di pace, facendo folo doglian-29 fopra la supposta violazione dell' antecedente strattato : lo che non

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 345 fu d'impedimento all' Imperatore Giufiper ricolmarlo di doni . In questo niano. modo Cofroe lufingava, e fomen- An. 530.

tava la vanità di Giustiniano.

Besta non se ne stava ozioso nel- An. 551. la Lazica. Non fu prima passato il verno, che pose l'affedio dinanzi a Petra. I Romani, e i Persia- Petra. ni fi contendevano sempre il poffesso di questa Piazza, che decideva della forte di tutto il Paele Questo affedio fu memorabile per gli sforzi delle due Nazioni, e per gli avvenimenti straordinari . La maggior parte delle mura della Città erano fondate sopra una bal. za, ma vi era un pezzo di muraglia, ch' era appoggiato sopra la terra tramezzo a due rupi. Questo era il terreno minato prima da Dagisteo, poscia colmato di ghiaja dagli abitanti : Vi avevano posto fopra delle groffe travi ben infieme collegate, le quali servirono di fuolo per innalzare un nuovo muro. I soldati di Bessa avendo minato nel medefimo luogo, non levarono che la ghiaja, e restarono molto maravigliati veggendo tutto quel pezzo di muraglia cedere uniformamente, senza che alcuna pietra uscisse della sua positura, in guifa che il suolo di travi scese nel

Giustiniano'. An. 551.

fondo del fotterraneo, e la muraglia restò intera, ma più bassa; perdendo in altezza quello , che guadagnava in profondità Gli affediati fi affaticarono con ardore per riparare a questo mancamento. e rifecero in poco tempo il muro tant' alto che fu capace di difeia : I Romani vedendo la loro mina talmente colmata, che non era più possibile farvi un'apertura, fecero operare gli arieti . Alcuni foldati armati di pali guerniti di uncini di ferro, staccavano, e portavano via le piecre smosse dall'ariete ; Gli affediati facevano piovere dall' alto delle mura fopra i foldati, e fopra le macchine il zolfo, il bitume e la nafta, che i Greci chiamayano l'olio di Medea. Beffa fece piantare le scale, ed animando i suoi soldati colla voce, e coll' esempio monto il primo all'affalto. In tutti gli attacchi che furono tanto frequenti in questo fecolo, non fu veduta giammai una così ostinara ferocia di due mila trecento Persiani, e di sei mila Romani: ne peri la meta, e non ve ne fu quasi alcuno, che non riportasse una qualche ferira. Combatterono lungo tempo a colpi di mano alla fommità della muraglia, le feale

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 347
furono molte volte rovesciate; Bessa Giusidopo aver veduto cadere al fianco i niano.
suoi bravi soldati, su egli stesso anossis,
precipitato abbasso; è quantunque
di età di settant' anni, e prodigiosamente grasso, è quantunque rotto
e pesto per la caduta, ebbe il coraggio, e la forza di falir di nuovo quasi subito. Guzete alla testa
di alcunt Armeni si arrampicò sul-

la muraglia per un dirupo, che pareva impraticabile , e dopo avec abbattuti molti nemici fu ucciso da un colpo di pietra. Infine effendosi appreso il fuoco ad una delle torri di legno erette fulle mura, donde gli assediati versavano la nafta e il bitume , i Persiani , che la difendevano, caddero avvolti nelle fiamme gli uni dentro alla Città e gli altri a' piedi degli afsediatori, ed i Romani profittando del disordine , che questo accidente metteva negli assediati sforzarono in questo momento la Città . Cinquecento Persiani si salvarono nella Citta-

gionieri, de quali dieci foli fe ne trovatono che fossero fenza ferite. Guenze o III. Generale Romano offiti in della pre vano le più vantaggiofe condizioni la di Perinai, che serano ritirati nella proc. Got. Proc. Got. Git. Le caz.

della , e fettecento furono fatti pri-

Citradella Amarono meglio di efand a der quivi arfi, che arrenderfi : Si offer allora quento ftefse a cuore a Potroe refter padrone della Lazione poiche aveva collocati in Petra pu bravi foldati del fuo Impero un'incredibile quantità di ogni the di municioni Le armi che furcho quivi prefe erano in tanta chpian che dopo l'incendio della Circadedo ne restavano ancora abbattanza ber fomminiftrare a ciaschedun o soldato di Besta cinque compilite armature . I granai abbondavano olire milara di frumento di corne falata, e di altre provisioni battanti a Costenere un affedio di cinque anni Non vi fi trovo vino ma dell' aceto, il quale mescolato coll' acqua aveva sempre lervito di bevanda a foldati Persiani ngualmente che ai Romani . Eravi ancora un' abbondante raccolta di una certa specie di fave, da cui ne formavano bevanda. Reco stupore il veder quivi un canale ; che somministrava molt'acqua. Fin dal principio dell'affedio i Romani avevano tagliato l'acquedotto . A vendo poscia saputo da alcuni prigionieri , che le fontane nella Città non fi diffeceavano, feavarono forto di questo acquedotto, ed avendo

DEL BASSO IMP. L.XLVII. 149 done scoperto un altro, che pari-Giusti. Imenti tagliarono, ebbero per sicuro niano, di aver privato del tutto gli abi. An. 551, tanti di acqua. Ma quando surono

padroni della Cinà trovarono, che l'acqua non aveva ceffato di fcorrere in copia per un terzo canale scavato in qualche distanza disotto al secondo; e riconobbero l'anti-vedente attività de Persiani, e la loro propria negligenza . Beffa fece demolire le mura di Petra offinche questa Piazza non costasse più sangue a Romani; e riparò colla sua condotta e col suo valore in questa spedizione al cattivo concetto che meritato fi aveva in

Ma la gloria, che questo Generale aveva acquistata, fu presto nuazio-ofcurata da quella medesima avari: ne della zin, che lo aveva dilonorato in nella Latempo dell'affedio di Roma Dopo zica. la prela di Petra avrebbe dovuto Proc. Got. crasportarsi sulle frontiere della La- 1.4. c-13. cica, e dell'Iberia , ed impadronirii delle gole, fabbricando colà de' Porti, i quali avrebbero chiufo

per sempre a' Persiani l'ingresso del paese . In vece di prendere quelte precauzioni lascio i palli aperti ; ed affidando la condotta

Conti-

della fua armata a' fuoi Luogotenen-

Giufti-

niano .

ti, se ne andò a raccogliere i tributi, e a spogliare i popoli nelle An. 555. Provincie di Ponto, e di Armenia . L'indulgenza di Giustiniano formava l'infelicità de' suoi sudditi; e la ficurezza della, impunità dava animo, e stimolo alle concussioni. Mermeroete feguito da una numerosa Cavalleria , e da otto elefanti erafi messo in marcia per andare in soccorso di Petra, Pareva, che la natura avesse divisa la Lazica dall' Iberia con una impenetrabile barriera, Folte foreste, montagne dirupate , orribili precipizi rendevano questo cammino quasi impraticabile anche ad un viaggiatore. Ma i Persiani, allora la più istanca bile. Nazione dell' Universo, l'avevano talmente appianato, che la CHAR-M Cavalleria e perfino gli elefanti vi trovavano un paíso facile e comodo . Mermeroete avendo inteso per via la presa della Piazza, che andava a foccorrere, muto cammino, 160 188 e tirando fulla destra del Fasi, s'inviò verso i Romani accampati in numero di nove mila alla foce di questo fiume ... Passando presso ad Archeopoli , dove vi era una guarnigione di tre mila Romani quelto Generale naturalmente vano e millantatore falutò la CitDEL BASSO IMP.L.XLVII. 151

Città per motteggio, e fece dire Giulialla guarnigione, Che aveva a dire nianouna parola a' Romani accampati fut An. 551.

Fast: e che al suo ritorno avrebbe loro satta una vista. Gli su rispofio sul medesimo suono; Che se ritrovava quelli, che andava a cercare, sarebbe da loro così bene accolto, che probabilmente uon tornerebbe
più indietro. Alla nuova del suo
avvicinamento i Romani restarono
sorpresi dalla paura, e non credendo di aver torza bassante a resistergii passarono all'altra parte del
Fasi, portarono seco quei più che
poterono di provisioni, e gettarono
il resto nel siume. Mermeroete
trovando il loro campo vuoto, sent
un sommo dispiacere, che sosse
ssuggita la sua preda, vi appiccò
il suoco, e pieno di segno si porto davanti ad Archeopoli.

Questa Città , Capitale della Assedio Lazica, era posta sul pendio di un cheeponio di malgevole accesso. Il Generale Persano pose in opera ogni Proc Gos. mezzo per impadronirsene. In 1.4 c.14 questo terreno dirupato, e scoscero di sul persona del Dolomiti, o Dilimniti avvezzi a corrère tra i dirupi, e i precipizi. Era questa una Nazione barbara, la quale crasi mantenuta indipendente

352 . STORIA

Giufiniano, An. 551.

nel mezzo della Persia. Abitavano montagne inacceffibili . I Re di Persia ne prendevano al loro soldo nelle loro spedizioni. Essendo la guarnigione ridotta agli estremi Odonaco, e Haba, bravi Capitani, che la comandavano, presero una disperata risoluzione, che loro riusci. Dopo avere esortati i loro, soldati ad anteporre un pericoloso combattimento ad una morte certa, fi apparecchiarono a fare una fortita sopra l'inimico. Erano sul punto di aprire le porte, quando videro tutto in un tratto una parte della Città, che ardeva : erano questi i Magazzini , a' quali un abitante corrotto da Mermeroete aveva poc'anzi appiccato il fuoco. Lasciarono alcuni delle loro genti a spegnere l'incendio, ed uscirono col rimanente . I Perfiani , che non si aspettavano questo attacco, dispersi senz'armi intorno alle mu-ra, ed imbarazzati dagli apparecchi di un affalto, non fecero alcana resistenza. I più vicini furono tagliati a pezzi, gl'altri ipaventati da questo disordine, di cui ignoravano la cagione, presero la fuga: molti furono schiacciati sotto i piedi de' loro elefanti impauriti . I Persiani perdettero quattro mila uo-

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 353 mini, tre Generali, quattro sten-Giusti-dardi, e venti mila cavalli, i qua niano. li effendo estenuati, e rifiniti per An. 551. mancanza di foraggio, furono abbandonati da' fuggitivi . Mermeroete si ritirò con gli avanzi della sua armata, una giornata lontano da Archeopoli in un Distretto popolato, e il terreno fertile di tutta la · Lazica, chiamato Muchirifa. Vi si vedevano ancora le rovine di Citea, antica Città dove aveva regnato il padre di Medea . Mermerocte si trincerò quivi, e fece costruire delle baracche per passarvi il verno. Con questa posizione eglitagliava la comunicazione del refto della Lazica con una Fortezza chiamata Uchimer, che i Romani posfedevano di là , e col paese de' Svani, e degli Scimni, ch' erano foggetti all' Impero. Intanto che si faceva la guerra Nuova

Intanto che li faceva la guerra Nuova nella Lazica, lidigero trattava della di cinpace a Costantinopoli, Dopo lunghe que ancontestazioni, si convenne di una ni. Proctregua di altri cinque anni, durante Got. 1.4. là quale avrebbes maneggiato un cissi definitivo trattato. Costo essegua due mila libbre d' oro per questi cinque atni, seicento altre libbre per li dicio tto mesi, chierano corsi dacche era spirata l'ultima tregua.

Giufti- L'Imperatore non voleva da primapiano . pagar questa fomma se non annual-An. 551. mente a quattrocento libbre l' anno, affine di aver sempre nelle mani un pegno della lealtà di Cofroe . Ma confiderando, che parrebbe che questi pagamenti annui fossero un tributo , confenti di dare tutto ad una volta l'intiera fomma; tanto egli è vero, che il più degli nomini più non si vergognano delle cose che recano loro disonore quando hanno falvata la vergogna de' termini e delle parole. Questa convenzione eccitò una generale mormorazione : dicevasi , Ch' era tutta in vantaggio de Persiani , i quali avrebbero tempo di fermare faldamente il piede nella Lazica , e la facilità di penetrare fino a Costantinopoli : che forto il nome di pregua avevano alla fine ottenuto di rendere l' Impero tributario : che per undici anni e mezzo Cofroc aveva fatto pagare quattro mila feicento libbre d'oro; lo che in fo-Stanza veniva a fare un tributo de quattro cento libbre per ciascun anno; che in questo turpe , e vergo. gnoso contratto i Romani erano tenuti come sciocchi , e balordi, poichè facevafi loro comprare la pace Senza cessar dalla guerra; che un cost

DEL BASSO IMP. L'XLVII. 155 così lungo ufo farebbe un titole di Giulia. rapprefaglia, è che l' Impero non niano. farebbe giammai riforto. Nel mez. An. 551a. 20 di queste mormorazioni Ildigero si partì da Costantinopoli carico dell'oro dell'Impero, e de' presenti dell' Imperatore.

Innanzi che la nuova della tre- Progressi gua fosse arrivata nella Lazica, di Mer. Mermeroete vi aveva fatti gran meroete progressi. Gubazo si manteneva se Lazica. dele ed affezionato all' Impero , Proc. ma i suoi sudditi maltrattati da' Got. 1.4. foldati , e dagli Offiziali Romani f. favorivano occultamente i Persiani Questa incostante Nazione preferiva sempre il dominio di quelti ; a cui non era attualmente foggetta. Mermeroète s'impadronl per intelligen-2a del Castello di Uchimer ; e diventò per questo mezzo padrone di una gran parte del paele. Mare ciò in appresso verso l'imboccatura del Fasi, dove sapeva che i Romani , e i Lazj erano insieme raccolti , ed uniti , Ma si divisero avanti il suo arrivo. I Romani fi dispersero per fuggir l'inimico , e Gubazo si ritirò sulla sommità delle montagne colla sua famiglia , e con quelli de' Lazi, che si erano a lui confervati fedeli . Paísò quivi l'inverno tra le brine, e le nevi, man-

Giufti mincando delle cofe più necessarie niano alla vita , e sostenendosi solo colla An. 551 speranza di un soccosso. Ma ne tanti diagi , ne le offerte di Mermeroete poterono dislaccarlo da Romani , ne sargli mettere in dimenticanza i persidi disegni , che Costoo aveva contro di lui for-

mati.

La guerra Cofroe era di tutti i Principi ilcontinua meno fchiavo della fua parola inelia
Lazica. Dopo ch'ebbe ricevuto il danato
Proc. dall'Imperatore, e confermata laGut. 1.4. tregua, non interruppe alcuna delle
6 17. fue imprefe forra la Lazica, e fi

fue imprese sopra la Lazica, e si fervì di questo denaro per assoldare . un numero grande di Unni Sabiri, che ipedì a Mermeroete con molti elefanti , ordinandogli di stendere . e portare innanzi le fue conquifte con tutto l'ardore e la vivacità di cui era capace. Non giunfe così tofto la primavera, che questo Generale marciò di nuovo verso il Fasi, dove i Romani uniti a Gubazo erano trincierati fotto il comando di Martino. La loro vantaggiosa posizione gli metteva in sicuro da ogn' insulto ; e Mermeroete dopo alcuni vani tentativi fi volse verso l' Absagia, di cui trovò i passi chiusi dalla guarnigione di Zibila. Non ebbe miglior fortuna

· Popul

DEL BASSO IMP.L.XLVII. 157 davanti Archeopoli, che attaccò di Giaffinuovo fenza frutto. Mentre fi ri niano. trava a Muchirifa fu forpreto An. 55% in alcuni angufti paffaggi da Romani, che gli uccifero molti foldati, e tra gli altri il Capo de' Sabiri.

La natura fece in Oriente verso Fenomela fine dell'anno 551. uno sforzo ni firaorino allora inaudito. L'autunno dinari. conduste calori simili a quelli del 601. 14. cuor della ftare. Videfi in quefta c. 15. 25. stagione spuntar rose; gli alberi produffero frutta per la seconda volta; e pochi giorni dopo la vendemmia la vite tornò a caricarsi di uve. Vi furono in Grecia orribili tremuoti che distrussero infiniti villaggi , ed otto intere Città , trale altre Cheronea, Coronea, Naupato, e Patraffo. La maggior parte degli abitanti furono leppelliti fotto le rovine. In molti luoghi la terra aprì delle voragini, alcune delle quali tornarono a chiuderfi tofto, ed altre formarono profonde valli. Le acque del golfo Maliaco tra le Città di Scarfia in Boezia, ed Echino in Teffaglia useirono del loro letto con furore, ed atterran-do gli edifizi non fi fermarono fe non al piede del monte Oeta. Tennero quelle campagne inondate

Giuginiano. An. 551.

per lungo tempo, e quelle del golfo erano talmente abbaffare, che si paffava a guado nelle Isole, che in esso si ritrovavano. Il mare ritirandofi lasciò una quantità grande di pesci d'ignota figura , de' quali gli abitanti vollero cibarfi non così prima erano ful fuoco, che si struggevano in un liquore viscoso , ed in marciume. In un luogo di questo Distretto, che confervo il nome di Schisma, cioè a dire rottura, le scosse del tremuoto furono più gagliarde che in qualunque altra parte . Vi era una famosa Chiesa, la cui festa cadeva in quel giorno , fu subiffata infieme con una folla di popolo che la divozione aveva quivi condotto da tutti i luoghi della Grecia.

Alcuni Monaci portano a Coffantinopoli i bachi da Sera.

Intorno a questo tempo fu quando due Monaci venuti dall'Indie recarono a Costantinopoli delle uova di quel maravigliofo verme che produce la feta. Il commercio di questa merce, il cui uso era Got. 14 divenuto comunissimo, benchè il ceffivo , faceva paffare in Perfia Thomas dall' Impero immense somme di Hyde de- denaro. Giustiniano per non arricchire una Nazione nemica aveva di pid tentato, ma fenza effetto, di Giunitrafportare questo commercio in niano. Eriopia. Ricompenso liberalmente an. SSIquesti Monaci, che insegnarono la Cupre de maniera di far nascere queste uova, cleph. di nutrire il verme, e di filar la part. I. feta. Dicesi ancora che parimente di la conso degli foncchi passaffe dall' londe nella Persa, e di là in Arabia, e in Europa.



## SOMMARIO

## DEL QUARANTESIMO-OTTAVO LIBRO.

Narfete eletto per comandare in Italia. Suo carattere. Suoi preparamenti. Saccheggiamento delle 
Gracia fatto da Goti. Battaglia 
Navale: preflo Sinigaglia, I Goti 
chiedono invaño la pace. Nego"ziazione di Giufliniano co". Fran. 
sefi. Totila s'impadronife della 
Sardegna, e della Co fica. Guerre degli Sclavoni, de Gepidi, e 
de Lombordi. Perfidia d'Ildigo, 
di Aiboino, e di Torifino. Affedio di Crotona. Narfete fi mette 
in marcia. Aeriva a Ravenua.

A Rimini . Avvicinamento de due eserciti. I Romani e i Goti fi contendono un posto vantagg ofo . Sentimenti de' Romani , e de' Gosi . Disposizione delle due ar mate . Preludi della battaglia . Battaglia di Lentagio. Morte di Totila, Narsete, congeda i Lombardi . Teja Re de' Goti . Successi di Narsete. Roma presa da Narfete. I Goti trucidano un numero grande di Romani. Inganno di Ragagnari . Avvicinamento delle due armate. Battaglia del Vefu. vio . Morte di Teja . I Goti domandano la pace. Leutari, e Bucelino passano in Italia. Narsete assedia Cuma. Mina fatta nell' antro della Sibilla. Narsete sottometie la Toscana . Assedio di Lucca. Fulcari (conficto da Bucelino . Narfete ripara alle confeguenze di questa sconfitta. Lucca si arrende. Cuma ceduta da Aligerno . Narfete batte una partita di Alemanni a Rimini, Editto in proposito de' Giudei . Turbo. lenze eccitate da' Setiatori di Origene. Teodoro suscita l'affare de ire Capitoli . Editto di Giuftiniano contro i tre Capitoli. Vigilio a Costantinopoli . Quinto Concilio Generale . Confeguenze del

DEL BASSO IMP, L. XLVIII. 161 del Concilio . Scisma di Aquileja. Nuova forma dell'elezione de Papi . Progressi di Bucclino , e di Leutari . Distruzione dell' Armata di Leutari : Bucelino marcia per dar battaglia . Narfete , e Bucelino si apparecchiano alla battaglia. Disposizione delle due arma. te. Battaglia di Cafilino. Confe guenza della battaglia . L'Imperatore mette ordine al governs dell' Italia . Prefa di Compfa ? Conquista dell' Italia finita . I Romani rientrano nella Spagna . Tremuoti. Legge fopra le Com. medianti.

Dopo aver narrato quello che niano. accadeva in Oriente nell'an- An. 551. anno 551. ripiglierò adeffo la continuazione della guerra del Goti , catto ch' era il principale oggetto delle per coure, e de penieri dell'imperatore e. Sul principio di Aprile di in ttalia quefto medefi no anno , Giovanni Preta principo di Aprile di in ttalia quefto medefi no anno , Giovanni Preta preta dell'imperatore di Vitaliano fi dip neva a catto a partir da Salona per inviarii a Rattore di Vitaliano fi dip neva a cattore di vitaliano fi dip neva a cattore di Parita delle fue armate d'Imperatore del delle fue armate d'Italia, Quefta Diae. Non fi poteva penetrar le ragioni, Stadegi Imp. 7.23. Q che

che avevano potuto indurre il Prin-Giuffi niano. cipe ad affidare una spedizione tanto An. 551.

importante ad un vecchio Eunuco più esercitato nel servizio del Palazzo che nelle operazioni della guerra, il quale tredici anni avanti, incaricato di condurre un foccorfo in-Italia", non aveva fatto altro che fegnalar la fua invidia contro Belifario . Quello che fembrava men lontano dal vero fi è , che l' Imperatore temendo . che gli Offiziali dell'armata d'Italia non volessero obbedire a Giovanni confideravano come loro uguale, avesse voluto mettere alla loro testa un Capo capace d'impor loro pel credito che aveva alla Corte per l'intima confidenza, di cui il Principe l'onorava da lungo tempo. Niuno scorgeva ancora in Narlete que' grandi e singolari talenti, che ienza verun' altra raccomandazione danno la maggioranza e l'impero fopra tutti gli animi; e per avventura il Principe medefimo si lasciò in questa scelta guidare piuttosto dalla fua inclinazione, che da' fuoi lumi .00 "Goly")特

Narsete era uno di quegli uomirattere, ni rari, che la Provvidenza tacitamente forma e tiene come in ferbo ne' fuoi erari per fare di essi la T. a. a. S. S. A. L. C.

DEL BASSO IMP. L.XLVIII. 16: difefa . e il fostentamento degli Giuti. Stati nelle congiunture disperate iniano. Pareva che la natura e la fortuna Ani 551. non gli avessero apparecchiati, che ostacoli ed impedimenti. Straniero, prigioniero di guerra , schiavo nel Palazzo, magro, e piccolo di statura, egli non aveva all'esterno cofa , che non fosse dispregevole . Collocato dapprima nell'infimo rango fi follevò per gradi : e fempre superiore a' suoi impieghi, divento costode degli archivi, primo Cameriero maggiore, e favorito dell' Imperatore. Un ingegno vasto del pari che profondo, un fenso retto, ed infallibile nelle fue vifte , un' attività senza inquietudine, e sempre guidata dalla prudenza , la cognizione di fe medefimo e degli altri uomini afficuravano il buonsuccesso delle imprese, e delle sue operazioni ... Senz'alcuna tintura di lettere, aveva più capacità di vero fapere, e di eloquenza, che non ne procura lo studio agli uomini ordinari. Possedeva in un grado eminente tutte le virtu , che non iono incompatibili coll' ambizione Ricolmato di ricchezze dal suo padrone, non impiegava in proprio ufo, se non quello che si rendeva necessario per l'avanzamento e loften.

Giusti stentamento della sua sortuna; e niano. spendeva il restante in donativi; e fundine. Sobrio, e frugale, nemico dichiarato di coloro, chi erano dall'Imperatore tenuti come eretici, religioso, ed anche divoto spese molto in fondazioni; in restauri di Chiese, e di Monasteri; e gl' Istorici Ecclesiastici dicono che l'Impero su debitore de suoi splendidi, ed illustri successi all'efficacia delle sue preghiere più ancora che alla sorza delle sue armi. La sua capacità per la guerra attendeva solo l'occasione per ma-

Suoi pre. paramenti.

gran Capitano.

Giudicando delle disposizioni di Narsete dalla condottà, che tenuta aveva in Italia, egli desiderava ardentemente una così onorevole commissione; e siccom' era molto versato ne' maneggi di Corte; così si può sospetare; ch'egli non si adoperasse gran satto per secondar Belistio appresso del Principe allora quando questo Generale chiedeva soccossi; e sorse anche contribuì aridurlo al punto di chiedere il richiamo come una grazia. Ma temendo per se medesimo la sorte di

nifestarsi, e benche non sosse mai stato soldato, non aveva bisogno che di un' armata per essere un

DEL BASSO IMP. L.XLVIII. 365 Belifario, il quale's era veduto co- Giuffi. me abbandonato nel mezzo degl' niuno inimici, senza denaro, e quasi sen- An. 55% zi truppe, anzi che domandare il comando, prese il partito di farsi pregare, affine di aver diritto di efigere condizioni, che poteffero agevolargli la vittoria . Fece per-tanto nascere all'Imperatore il defiderio d'impiegarlo contro i Goti; ma alla proposizione, che gliene fu fatta mostrò più ripugnanza che premura; e non confenti alle istanze del Principe se non a condizione, che se gli desse modo di sostenere l'onor dell' Impero, dandogli le truppe, le munizioni, e il denaro di cui era d'uopo per recare a fine una guerra tanto importante . L' Imperatore accordò ogni cofa . Narsete prese nell' Erario le somme, di cui abbilognava per levare, ed allestire un'armata. La Città di Costantinopoli, la Tracia, l' Illiria gli sommistrarono i soldati . Assegnò per recapito alle fue truppe Filippopoli, dove paísò il relto dell'anno nel fare preparamenti. Fu quivi trattenuto ancora da un' altra ragione . Gli Unni avevano fatto una irruzione in Illiria; e i loro numerofi squadroni , padroni di tutti i passi, potevano a Line

- 15 ng

incomodarlo nella fua marcia, e le-Giufti. niano vargli molti foldati . Attefe che An. 551. questi Barbari si fossero ritirati ; e verso la fine dell'anno si porto a Salona, dove foggiornò per tutto

Goti. Proc.

il crudo del verno. Saccheg In questo frattempo Totila inforgiamen mato de nuovi sforzi, che faceva to della Grecia l'Imperatore, attendeva a metter fatto dai Roma in grado di difesa. Profittò dell' indugio di Narsete per mettere a facco le coste della Grecia. Una Got. 1.3 flotta di trecento barche approdò all'Ifola di Corcira , oggidì Corfù: 1 Gott, dopo averia faccheggiata del pari che le Ifole vicine, fecero uno sbarco in terra ferma. Nicopoli, e Onschemo in Epiro provarono tutto il loro furore: s'inoltrarono infino a Dodona portando da pertutto il terrore, e la morte. Effendofi pofcia di nuovo imbarca-ti faccheggiarono tutta la collà, e presero i navigli, che riscontrarono in numero grande , molti de' quali Portavano vettovaglie a Salona per l'armata di Giovanni, e per quella di Narfete, che colà fi attendeva ... Ancona era il folo perto, che

Combattimento restava a' Romani tra Ravenna vicino a ed Otranto; questo era parimenti Sinigaglia. l'unico magazzino, dove poteffero Prot. Got. depoire il frumento, e i foraggi, 1.4. 6,23. che

DELBASSOIMP, L.XLVIII. 267 che facevano venire d'oltre mare Giutipel mantenimento de' loro eserciti niano, in questo tratto di paese. Totila An. 551 fece attaccar questa Piazza, e dalla parte di terra, e dalla parte del mare da tre de' suoi più bravi Capitani con un grofio corpo di truppe, ed una flotta di quarantasette vafeelli . Cominciando gli affediati a mancare di viveri, lo fecero fapere a Valeriano, ch' era allora a Ravenna Non avendo forze per foccorrerli, scriffe a Giovanni una lettera premurofa; e questi credendo di dover far più conto della confervazione di una Piazza di rale importanza, che degli ordini dell' Imperatore, che lo trattenevano a Salona, parti incontanente alla te-Ra di trent'otto vascelli ben armati, e pieni de' suoi migliori soldati. Ando ad ancorarsi a Scardona, do-ve Valeriano venne a raggiugnerio con dodici vascelli . Senza perdere un momento di tempo si posero alla vela verso Sinigaglia, la quale non è discosta da Ancona più che sei in sette leghe. I Generali nemici avvisati del foro avvicinamento fanno imbarcare il fiore delle loro truppe, e vengono incontro ad effi con tutta la loro flotta. Si attacca costo la zuffa; le due flotte quasi uguali

Giuffiniano An- 551.

uguali in numero fi avanzano prora contro prora, e fanno partire una grandine di frecce . I più valorofi montati ful Caffero combattono a piè fermo come in campagna aperta, e si attaccano a colpi di spade, e di lance . Ma entra presto il difordine tra i Goti poco efercitati nelle zuffe di mare . Gli uni si allontanano, e si lasciano avviluppare, gli altri s'incalzano, e s'imbarazzano scambievolmente : i loro alberi, le loro vele, le loro corde intralciate le une colle altre, turbano le operazioni, e sconcertano tutti i movimenti . Si urtano , s'infrangono, e sono più intesi a scanfare l'urto de' loro compagni, che a rispignere l'inimico . I Romani all'apposto sempre in buon ordine, fempre infieme uniti , fenza confon-derfi , ne urtarfi fra loro , profittano di tutti i falli de' Barbari ; fommergono quelli, che trovano separati; gli urtano di fianco, e spezzano, e rompono co' loro speroni quelli, che fi riordinano : e faltando dentro agl'istessi vascelli nemici uccideno e precipitano nel mare foldati, e marinaj. I Goti non fanno ne fcanfar l'inimico, ne difendersi, e nemmeno fuggire : la maggior parte per falvarfi vanno a get-Section .

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 369 tarfi nel mezzo della flotta Roma-Giuffina : fi falvarono foli undici vafcel- niano li, a' quali appiccarono eglino ftef- An. 551. fi il fuoco tosto che furono giunti alla spiaggia. Uno de' loro Generali fu preso ; la maggior parte de' foldati perì o di ferro , o nell'acque; gli altri se ne suggirono al campo, dove portarono tale, e tanto spa-vento, che abbandonando tende e bagagli, gli affediatori fi falvarono precipitosamente ad Osimo . I vincitori profittarono delle loro fpoglie, fornirono Ancona di vettovaglie, e .... se ne ritornarono Valeriano a Ravenna, e Giovanni a Salona.

Questa vittoria apparecchiava i I Gosi successi di Narsete, scemando le chiedono forze de Goti, e togliendo loro il la naccoraggio. Intesero nel medessimo proc. Got. e tempo, che Artabano aveva poc. La. 624, anzi riconquistata la Sicilia. Totila medessimo cominciò a temere di non poter conservare le sue conquiste contro il nuovo esercito, che raccoglievasi in Tracia. Non isperava più alcun accomodamento coll'Imperatore; gli aveva sitto in vano rappresentare più volte dai suoi Deputati, ch'essendo i Frances padroni di una parte dell'Italia, i Goti non gli chiedevano se non il resto di una parte coninato, e desonitato di una parte se suoi pare la suoi pare se suoi pare la suoi pare se suoi non gli chiedevano se non il resto di una parte coninato, e desonitato se suoi pare suoi pare suoi pare suoi pare suoi pare suoi suoi pare suoi parte dell'Italia, il sono suoi pare suoi pare suoi suoi pare suoi pare suoi pare suoi pare suoi pare suoi parte dell'Italia.

Giustilato dalla guerra; che gli pagherebniano
lero tributo, e si riccnoscerebbero
an 551. vassalli dell'Impero; che rinanzierebbero ad ogni lero pretensione sopra
la Dalmazia, e che sarebbero sempre
pronti a marciare a' suoi ordini, e
a servirlo in tutte le sue guerre.
L'Imperatore senza voler venire
ad alcun accordo con Totila, aveva sempre rigettate le sue offerte

con difprezzo.

Negoziazione di Giustinia no co' Francesi-

Ricercava per contrario l'amicizia de' Francesi, e faceva ogni opera per distaccarli dall'alleanza de' Goii. Tofto che Teodebaldo fu fucceduto a fuo padre Teodeberro, Giustiniano gli spedi come Deputato il Senatore Leonzio per indurlo ad unirsi seco contro Totila Leonzio rappresentò al giovane Re : Che l'Imperatore non aveva incomincial a la guerra contro i Goti fe non dopo aver comprata ad affai caro prezzo l'alleanza de Francesi , che gli avevano promesso soccorfi : che ad onta di questa alleanza Teodeberto aveva invaso intere Provincie, che appartenevano all'Impero; che toc-cava al figliuolo dar compensazione di questi insulti restituendo quello che aveva ujurpato il padre : che l'interesse di Teodebaldo voleva che a Romani contro i Goti

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 371 nemici naturali de Francest., e che Giusti-non mancherebbero di rivolgere le niano loro armi contro di loro, tosto che si An. 5526 vedessero pacifici possessori dell'Italia. Teodebaldo rispote: Che gli fostava di aver ritroviata , montando ful Trono, la sua Nazione alleata de Goti; che non aveva alcuna giusta ragione di rompere questa alleanza; che si tacciava a torto come d'in-giusta la condotta di suo padre: che Teodeberto non aveva preso possesso d'altri paesi che di quelli , che gli erano stati ceduti da Totila . Per altro, aggiuns' egli, io non nego di entrare in disamina sopra questo articolo : se si prova , che mio padre abbia usurpata una qualche cosa a Romani, io son pronto a renderla : io spediro tosto de Deputati a Costantinopoli per dilucidare i miei di-ricti, e per esaminare il fondamento delle vostre doglianze. Fece in satti partire con Leonzio quattro Signori Francesi. Non si sa nulla delle par-

Totila per rifarcirfi della perdita nice della Sicilia, fece paffare un armadetta in Corfica, e in Sardegna: di Sardecui s' infignori fenza refiftenza gna, ella

0 6

e nella Venezia.

ticolarità di questa negoziazione. Ma i Francesi restarono padroni di quello, che possedevano nella Liguria,

Quelle Corfice .

372 STORLA

Giulli. Queste Isole dipendevano dal go-niano verno d'Affrica Giovanni Trogli-An. 551. ta, che comandava in questa Provincia fece incontanente partire per la Sardegna una flotia carica di truppe , che) approdò vicino a Cagliari. Questa Cirrà era difesa da una forte guarnigione, per modo che i Romani non isperando di prenderla per affalto fi disponevano ad affediarla, quando i Goti fecero fopra di loro una così fiera fortita, che furono coffretti, a riguadagnare i loro vascelli con molta perdita e a tornarsene a Gartagine . Intanto che Narsete raccoglieva

Paul. Idem de 6. 23. 24

le sue truppe a Filippopoli, gli Sclavoni Sclavoni fecero una nuova irruzione e de in Illiria . Giustino , e Giustiniano Lombar marciarono incontro a loro essendo troppo deboli, nè potendo dar battaglia, si contentavano di feguire da lontano i Barbari, affaljucceff. tando quelli che trovavano feparati dal groffo dell'efercito. Ne uccife-Diac.l.7 ro un numero grande, e fecero molti prigionieri , che mandarono all'Imperatore; ma non poterono impedi e il saccheggiamento, che duro lungo tempo . Alla fine gli Sclavoni carichi di preda ripaffarono liberamente il Danublo, perchè Gepidi padroni delle rive del fiu-

DEL BASSOIMP, L. XLVIII. 373 me concedevano loro il paffaggio Giuffimediante una moneta d'oro per niano ciascheduno. Quindi per chiudere An. 551. agli Sclavoni l'ingresto dell'Illiria era di mestieri sterminare i Gepidi, ovvero trargli alla parte de' Romani. Il secondo partito era più facile, ed i Gepidi da per se medesimi apparecchiati a ricominciar la guerra contro i Lombardi aspiravano all'alleanza dell'Impero Giustiniano acconsenti volentieri di trattare con Joro; ed ottennero ancora che dodici Senatori confermaffero col loro giuramento le promesse dell' Imperatore: precauzione poco ono. revole al Principe, ed inutile ai contraenti . In fatti indi a poco tempo l'Imperatore accordò con altrettanta facilità a' Lombardi de' soccorfi contro i Gepidi sotto pretesto, che questi avevano violato il trattato, lasciando passare alcune truppe di Sclavoni. Pose in piedi un'armata sotto la condotta di cinque Generali. Uno di loro era Amalfrido, figliuolo di Ermanfredo Re di Turingia, e di Amalberga nipote di Teodorico Dopo effere stato condotto a Costantinopoli con Vitige erafi infinuato nella grazia dell' Imperatore, il quale diede Rodelinda forella di quelto Principe

Go

Giuftiniano An: 551.

in moglie ad Andoino Re de' Lombardi . Amalfrido fu il folo de' Generali, che si uni all' armata de' Lombardi colle sue truppe particolari. Gli altri fi fermarono per comando dell'Imperatore ad Ulpiana in Mesia per sedare una sedizione, che avevano colà eccitata le dispute di Religione . I Lombardi co' foccorfi di Amalfrido andarono ad attaccare i Gepidi; fegui una fanguinosa battaglia, nella quale restarono quaranta mila morti da ambe le parti ; e finì colla meglio de Lombardi . Alboino, ch' era ultimamente succeduto a suo padre Audoino, mandò a recare all' Imperatore la nuova della fua vittoria, e gli fece nel medefimo tempo de' rim-proveri per non avergli fommini-firati i loccorfi flipulati nel trattato, quantunque i Lombardi avessero poco innanzi fegnalato il loro zelo per l'Impero, portandosi in gran numero fotto alle Infegne di Narfete :

di Ildigo.

Il timore de Gepidi, formidabili vicini, teneva Alboino attaccato all' Impero benche aveffe poco inno, e di nanzi ricevuta dall'Imperatore una Torifino, negativa, giustissima in vero, ma 14, 6,27, che tuttavia doveva sommamente dispiacergli ,' Ildigo , al quale Au-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 375 doino aveva usurpata la Corona, Giussi dopo aver passato qualche tempo niano. presso agli Sclavoni, siccome ho An. 551. narrato, erafi ritirato a Costantinopoli con trecento Lombardi, che feguita avevano la fua fortuna Giustiniano lo trattava onorevolmente, e gli aveva dato il comando di una compagnia della fua guardia Audoino lo fece ricercare all'Imperatore, il quale negò di dare questo sventurato Principe . Ildigo fi fcordò presto di questo benefizio: diede orecchio a' cattivi configli di un Goto per nome Goar, condotto una volta prigioniero a Costantino. poli. Questi gli fece credere di non essere trattato come meritava un Principe, e lo indusse a suggirsene colla sua truppa. Essendo arrivati alla Città di Apre nella Tracia, fi uniscono ad altri Lombardi . rapifcono i cavalli delle razze dell' Imperatore, disfanno un corpo di Unni stabiliti in quel paese, che venivano ad incontrarli . Dopo aver faccheggiata la Tracia, entrano nell'Illiria, e sorprendono di notte tempo un'armata Romana comandata da quattro Generali di riputazione, che gli cercavano per combatrergli. I quattro Generali sono uccifi, ed i foldati fi danno alla fuga.

15 000

Giufti-

niano.

Ildigo, e Goar passano appresso i Gepidi. Questi dopo la sconsitta da An. 551. me ora narrata, avevano fatta la pace co' Lombardi, e per primo pegno d'una sincera amicizia Alboino mandò a chiedere a Torifino Re de' Gepidi che gli desse il ribelle Ildigo . L'Imperatore softeneneva la domanda di Alboino . Torifino confultò i principali Signori, i quali si dichiararono apertamente in favore d'Ildigo, protestando che. perirebbero piuttofto colle loro mogli, e co' loro figliuoli, che denigrare il nome de' Gepidi con una sì vile ed iniqua perfidia. Il Re fommamente imbrogliato per quelta resistenza, cercò un ripiego per negare Alboino fenza riaccendere la guerra. Non ebbe difficoltà a ritrovarlo . I Lombardi avevano ancor essi dato ricetto ad un Principe suggitivo, che aveva il medefimo diritto alla Corona de' Gepidi, che aveva Ildigo a quella de Lombardi : /era questi Ustrigoto figliuolo di Elemondo ultimo Re de' Genidi . Torifino persuaso di già che i L'ombardi non sarebbero niente più disposti di quello che si fossero i suoi sudditi a violare i diritti dell' Ospitalità, propote al Re Lombardo il cambio de' due Principi . Sperava

DEL BASSOIMP.L.XLVIII. 377 di falvare Ildigo a questo modo . Giusti. Ma Alboino, che fapeva che non si niano .deve consultare per fare una mal-An. 551. vagia azione, prese parere solo da se medelimo; consenti di sacrificare Ustrigoto per far perire Ildigo, e convenne con Torifino, che fi fodisfarebbero fcambievolmente, facendo fegretamente perire ciascuno dal proprio canto quegli, che avevano in loro potere; e così fu fasto. Questa doppia perfidia non fece gran romore : tutti gli animi erano allora unicamente occupati nella guerra d'Italia, e nell'impresa di Narfete .

Crotona era assediata da' Goti . An. 552. Palladio Comandante della guarnigione si difendeva con coraggio. Assedio di Aveva spedito più volte in Sicilia Grotona. ad avvertire Artabano, che sarebbe 1.4. c.25. fosse soccorso. Ma Artabano aveva allora bisogno di tutte le sue forze per finire di cacciare i Goti dalla Sicilia . L' Imperatore informato dello stato, in cui si trovava Crotona, diede ordine, che fossero imbarcati i soldati, che disendevano il passo delle Termopile. Alla vista di questa flotta i Goti levarono l'affedio . La loro ritirata intimorì. e spavento tutto il paese all'intorno.

Ragnari, e Morrha, l'uno a Ta-Ginff? ranto, e l'altro in Acheronzia, mano . An. 552. mandarono ad Otranto, dove comandava Pacurio, ad offerirgli di dare le Piazze in di lui potere, fe l' Imperatore accordava la vita ad esfi, e a' loro foldati. Pacurio accetto la loro propofizione; e parti incontanente per faela ratificare dail' Imperatore. Ragnari diede fei oftaggi. ma nego in appresso di mantenere

la fua parola. Subito in ful principio della Pri-Narfete mavera Narfete fi parti da Salona fi metre per portarsi a Ravenna alla testa in marcia. della più bell' armata, che l' Impe-Proc. to avesse mai posta in piedi da Got. 1.4. quasi un secolo addietro. c. 26. danaro, che aveva ricevuto dall' Paul. Diac. de Imperatore per far leva di truppe, portava feco grandiffime Lang. 1. per supplire a tutte le spese della 2. 6. 2. guerra, per pagare gli stipendi do-Abrege Chr. de vuti da lungo tempo a' foldati d' I hill. de Italia, e per riguadagnarne i di-fertori, che s' erano dati a Totila, Ital. 1.1. 2. 124.

Giovanni nipote di Vitaliano lo feguiva colle fue truppe quelle che gli aveva lasciate Germano suo suocero. Alboino Re de' Lombardi gli spedì due mila du-gento nomini della sua migliore Cavalleria , accompagnati da più

N 86

DEL BASSO IMP.L XLVIII. 379 di mille Fanti dedicati al loro fer- Giuli. vizio. Videsi fin d'allora presso ai niano. Lombardi una milizia fimile a que- An. 553gli uomini d'arme, che molti fecoli dipoi furono di un uso si grande nelle guerre di Francia . d' Italia , e di altri paesi d'Europa . V' erano ancora due grossi corpi di Eruli , uno di tre mila Cavalieri condotti da Filemuth , l'altro di sperimentato valore, comandati da Aruth, il quale effendo stato allevato fino dalla fua faciullezza alla Romana aveva sposata la figlia di Maurizio figliuolo del bravo Mondone. Dagisteo uscito ultimamente di prigione, e divenuto più saggio per la sua disgrazia, conduceva gli Unni, che la speranza della preda tratti aveva in gran numero. Vedevasi inoltre in quest armata un corpo di disertori Persiani; marciavano fotto gli ordini di Cabado, quel figliuolo di Zamete, il quale per fuggire la crudeltà di fuo zio Cofroe, erafi gettato, ficcome ho detto, nelle braccia dell'Imperato-re. Asbado, Gepido, molto gio-vane ancora, ma di già rinnomato pel suo-valore, aveva condotti seicento uomini de' più bravi della fua Nazione. Il resto dell' armata era composto di Romani, tutti gente

280 gente feelta, fotto il comando di Giovanni Faga. Le ricchezze An. 552 Narfete lo mettevano in grado di recare ad effetto i suoi disegni ; e la fua generofità lo rendeva affoluto padrone delle sue truppe. Tosto che fu divulgata nell' Impero la voce, ch' era a lui commessa la spedizione contro i Goti, il fiore de' militari Romani , e Barbari erano venuti ad arruolarfi fotto le fue Infegne, gli uni per riconofcen. za , e gli altri per aver occasione di meritare i suoi benefizi.

Arriva a Quando fu arrivato nella Vene-Ravenna zia, mandò a chiedere il paffo a' Francesi , padroni di Treviso , di Got. 1.4. Vicenza, e di Padova, i quali 6.26. Siglielo negarono col pretefto che gon. de Occ.Imp. aveva nel suo esercito de' Lombar-6.10. Mudi , mortali nemici della loro Naretorian. zione. Intese nel medesimo tempo. mal. Ital. t.3. che quand' anche sforzasse i passag-P. 431. gi non potrebbe prendere il fuo 432. cammino fe non per Verona, perchè il Pò formava allora immense paludi nel paefe , che oggidì si domanda il Ferrarese ; ma questa via gli era divenuta impraticabile per le precauzioni di Totila. Queto Principe certo, che i Romani non prenderebbero la via lungo il Golfo Adriatico a cagione delle

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 181 paludi, e della foce de' fiumi , Giusti. più bravo de Gott, col fiore delle fue truppe per arreftar quivi Narfete. Teja aveva rotte le strade, e chiufi tutti i paffi con fossi , tal gliate d'alberi , e con allagamenti che occupavano un grandiffimo tratto di terreno. In calo che i Ro. mani ardiffero di tentar quetti palli. egli fi teneva in pronto per avventarfi fopra di loro. Nell'imbaraz. zo , in cui si trovava Natsete : Giovanni nipote di Vitaliano, che conofceva il paefe , lo configlio a prendere il cammino lungo il mare, e di farsi seguire da un numero grande di scialuppe le quali servirebbero a gettare de pomi sopra figlio, e l'armata arrivò a Ravenna fenz'alcuna perdita. Dicesi che Narfete pastando vicino alle Lagune di Venezia si fermasse nell'isola di Rialto per far quivi la fua preghiera, e che facesse voto di sab-bricare due Chiese, se otteneva la

Narfete ritrovò in Ravenna Valeriano, e Giustino con alcuni foldati; soggiornò quivì nove giorni per ristorar le sue truppe da disagi di una faticosa marcia. In

vittoria .

A Rimi, ni. Proc. Got. 14. c 28. Ber. nardine Baldi

que-

382 . STORIA

questo mezzo Usdrila Capitano Go. niano to , che comandava in Rimini An. 552 nomo vano, e millantatore, scriffe difefa di in questi termini a Valeriano Procopio Dopo avere, per quanto voi penfate, part. 2. m.fo terrore a tutta l'Italia con una festoja apparizione, ve ne state nascosi in Ravenna, simili a que' fanta/mi , i quali mettono paura a fanciulli la notte, e si dileguano all' apparire del giorno . Non fiete voi adunque venuti qui ad altro fine che per opprimere con una moltitudine di Barbari un paese, sopra il quale non avece alcun diritto? Prendete alla fine le armi , fatevi vedere a' Goti, e non gli fate languire più lungo tempo nel defiderio che hanno di vedervi. Narsete non sece che ridere di questa millanteria ; e quando credette, che le sue truppe si fossero abbastanza riposate, lasciò Giustino in Ravenna, e s' inviò verso Rimini. Questa Città è circondata dal fiume Marecchia che a quel rempo portava. l'istesso nome che la Città. Si paffava fopra un ponte di pietra, opera maravigliosa di Augusto, e il monumento, meglio conservato che ci resta di questo Principe. I Goti avevano poco innanzi abbattuti i parapetti rotte le larghe pietre di cui era

fel-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 38; felciato , e lo avevano refo del Giuffitutto impraticabile ad un'armata, niano, particolarmente in prefenza dell'An. 552, inimico. Effendofi Natfete avanzato

inimico. Effendosi Narlete avanzato con una piccola truppa fino alla Sponda del fiume, Uldrila compart full'altra riva con alcuni Cavalieri. Avendo un soldato di Narsete uccilo con un colpo di freccia uno de' loro cavalli, rientrarono nella Città Ma ne uscirono indi a poco in maggior numero, e corfero fopra Narsete , il quale in questo frattempo aveva passato il fiume per cercare un luogo comodo da gettare un ponte. Gli Eruli, che lo accompagnavano, andarono loro incontro, ed uccifero Ufdrila, fenza conoscerlo. Ma un Romano avendolo riconosciuto gli troncò il capo , ed andò a portarlo a Narsete : Voi vedete, diss'egli allora alle sue truppe, che la providenza ha senza nostra saputa condotte le nostre braccia, e diretti i nostri colpi. Fece paffare il fiume alla fua armata, e fenza entrare in Rimini profegui il fuo cammino .. Egli non voleva trattenersi in prender Piazze, avendo per massima, che una battaglia guadagnata fa cadere i baluardi delle Città, e dispensa da molti assedj. Prese il cam.

STORIA

Giusti cammino di Roma, senza seguire niano la via Flaminia per non riscontrare An. 552 la Fortezza di Petra. Essendo arrivato a Fano, lasció sulla finistra Fossombrone, e le montagne del Furlo, e rientro nella via Plaminia vicine al luogo, dov'è al presente il borgo di Aqualagna.

Totila informato della firada Avvicinamento che teneva Narfete, richiamò Tede' due ja da Verona, e si parti da Roma eferciti per marciare incontro l'inimico. Prefe il fuo cammino per la To-Bernara feana, ed avendo traversato l' Apdino Bal pennino, accampò in un lungo detdi difeste to Tagine, oggidi Pagina, tra Ordi Procobino, e Fossombrone. Narsete anpio part. dò ad accampare quattro leghe di la discosto nella pianura di Lentagio tra Aqualagna, e Cagli. Questa pianura era circondata da picciole eminenze, che Procopio, fulla relazione della gente del paefe, dice essere i sepoleri de' Galli vinti da Camillo Ma questa tradizione è fmentita dall'Istoria , e se queste eminenze erano antichi sepolcri, questi non potevano esfere le non quelli de Cartagineli disfatti fotto la condotta di Afdrubale fulle rive del Metauro, Il Generale Romano spedì alcuni de' suoi

Offiziali a Totila, per efortarlo al-

- DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 385 la pace, e rappresentargli, che con Glussisi poche forze egli non poteva fpe. niano. rare di resiltere lango tempo contro 'quelle .dell' Imperatore . Avevano ordine, s'egli non dava orecchio a' loro configli, di domandargli un giorno per la battaglia : ri-Spole sdegnosamente: Che si aveva croppo indugiato a chiedergli la pace; e che una contesa di tanta importanza non poceva altrimenti decidersi che con una battaglia ; e che Narsete vi si apparecchiasse per l'ottavo giorno . Narfete immaginandosi di già, che Totila volesse sorprenderlo, si tenne pronto pel giorno appresso. Il Re de' Goti non mancò di avanzarfi quel giorno ma ritrovando i Romani fotto l' armi alla testa del loro campo, stabili il suo in distanza di due tiri di freccia.

Sulla finistra del campo de Ro I Romanani forgeva un pieciolo colle, che de doveva dare un gran vantaggi nella zusta. A' pieci di questo celle dono un vi era un sentiero lungo , d'onde se posteva avviluppare l'armata Romana. Nartete spedi colà alla mezza inotte cinquanta uomini d'infanteria , feelti tra le sue migliori truppe , con ordine di diseadersi con tutte se st. degl'Imp.T.22, R le

Giuffiniano . An. 542,

le loro forze quando fossero attaccati . Allo spuntare del giorno Totila vedendo questo posto occupato dai Romani, deliberò di sloggiarli di là a qualunque costo si tosse. Distacco un groffo squadrone di Cavalleria, che accorfe con alte grida sperando di atterrarli al primo urto . I Romani ben riftretti insieme, e coperti delle loro armi, non folo fostennero l'affaito, ma percuotendo insieme i loro scudi, e presentando la punta delle loro picche come una siepe impenetrabile, spaventarono i loro cavalli, i quali non volendo obbedire trasportarono i loro Cavalieri abbasso del colle . I nemici tornarono più volte all'affalto, e furono fempre ribattuti. Un secondo e un terzo distaccamento non ebbero forte migliore. In ultimo, il Re de' Goti dopo Tavere impiegata in vano quali tutta la sua Cavalleria, lasciò i Romani padroni del posto. Dei cinquanta. uomini, che lo guardavano, non ve ne fu alcuno che non deffe prove di valore : ma Paolo, ed Aufila si fegnalarono . Essendosi lanciari fuori della fila, e maneggiando il loro arco con una forza ; ed una destrezza incredibile, quante frecce A Low of the

DEL BASSO IMPLXIVII, 387 tiravano, altrettanti uomini o ca- Giulivalli abbattevano. Quando non eb-niano, bero più frecce, fecero uso delle an. 552. loro spade, e coprendosi cò loro scudi rostennero soli lo ssorzo degl'

inimici tagliando la punta delle lance a colpi di spada. Infine Paolo veggendo la sua spuntata, la getta per terra, e prendendo a due mani-la lancia del primo Cavalière, che corre fopra di lui, glie la strappa a viva forza; ne difarma allo steffo modo tre altri, e questo prodigio di audacia, e di valore finifce di difanimare i Goti . Per ricompenía di un fatto d'armi tanto ftraordinario, Narlete pose Paolo nel número delle fue guardie. Queft' era, come veduto abbiamo in molte accasioni, un grado de più onorevoli , e che dava rango tra principali Offiziali.

principali Offiziali.

L'efempio di un così diffinto, le fingulare valore, accrebbe il coraggio de' Romani fenz'avvilire quello de' Gori. L'impazioni za di venire alle mani feinillava negli occhi di tutti i lora foldati.

I Goti cen un ultimo eforzo fi proponevano di afficierare per fempre il frutto delle conquitte di Tecdorico, e di Tatila. Credevano di vedere quelti due eroi alla lore

-Sentimenti de' Romani , e de' Goci-

Defection 20 118 deficition

B N 03

R 2

198 TORIA

testa: Totila sulle rive del Metau-Giuftiro tornava loro in mente. Teodoriniano . An. 552. co sulle rive dell' Adda , o nelle pianure di Verona . I Romani dal canto loro fi persuadevano, che seguire l'Insegné di Narsete fosse lo stesso che marciare alla vittoria : Quantunque questa battaglia fosse la prima sua prova, nulladimeno la fua universale capacità, e l'elevatezza del suo ingegno gli tenevano luogo di esperienza, Egli dava a divedere, dacchè aveva il comando, tutte le parti di un Generale consumato; e i suoi soldati lo ammiravano come un uomo ispirato da Dio. Al loro dire anche l'Imperatore lo aveya fcelto per ispirazione. La pietà, di cui Narsete faceva professione, dava loro il Cielo sino per mallevatore del successo: Questi era un angiolo inviato per distruggere, e sterminare i Barbari , per far risorgere l'onor dell' Impero, e la maestà del no-

I due eserciti uscirono del loro campo per mettersi in ordine di battaglia, e si schierarono l'uno e l'altro fopra una vastissima fronte ; Narsete, e Giovanni nipote di Vi-Proc Got taliano fi posero nell' ala finistra or to placement was allow this ap-

Difpofi. zione delle due 1.4.6.32.

me Romano.

DEL BASSO IMP.L XLVIII. 139 appoggiata all'eminenza; ed ave: Giulivano seco il fiore delle truppe Ro- niano . mane, le loro guardie, e i più bravi An. 552. degli Unni . Nell'ala destra era Valeriano, Giovanni, Faga, e Dagisteo seguiti dal resto de Romani. Nel centro furono collocati i Lombardi, gli Eruli, e gli altri Barbari, che Narsete per render loro più difficile la fuga, aveva fatto scendere da cavallo : saggia precauzione contro la perfidia, e contro la codardia Gli arcieri in numero presso ad otto mila surono posti sopra le due ale . L' estremità della finistra su prolungara in angolo retto formato da una riferva di mille e cinquecento Cavalieri , cinquecento del quali avevano ordine di offervare i movimenti dell' armata, e di marciare in soccorso di quelli, che vedessero piegare gli altri dovevano affalire alla coda l'Infanteria de' Goti . L' armata di Totila era schierata a un di presto nel medesimo ordine; egli correva di fila in fila animando i fuoi foldati colle fue parole, e col. la fua guerriera ficurezza, che portava ne suoi sguardi. Narsete faceva lo fteffo; e per eccitare l'ardore delle sue truppe portavansi dinanzi a lui in cima di una picca i R 3 brac-

STORIA

Oluftiniano. An. 552a

praccialetti, le collane d'oro, e gli altri premi definati fecondo l' ulanza de Romani a coloro, che fi fossero diffinti col loro valore. I due eferciti stettero alcun tempo a fronte l'uno dell'altro. Il Re attendeva due mila uppini che non erano lontani, e senza de quali non voleva attaccare la zussa.

Premdi dellabattaglia.

Per guadagnare alcune ore con una di quelle sfide che a quel tempo servivano di preludio alle battaglie, un Cavaliere si distaccò dall'armata de Goti, è venne a presentare il combattimento al più ardito de Romani . Questo Cavaliere era un disertore chiamato Coca noto pel suo valore ad ambi gli eserciti. Un Armeno della guardia di Narlete per nome Anzala fi offerse di combatterlo, ed avendo scansato l'incontro della sua lancia gli trapassò il fianco, e lo stese morto fulla polvere . I Romani mandarono un grido di allegrezza e di già si mettevano in movimento per affaltare, quando furono arrestati da un nuovo spettacolo. Totila fi avanzo pon per fare una sfida a Narsete, ma per differire ancora il combattimento, facendo pompa della fua forza e della fua defirezza, Il suo bell'aspetto, il suo

brace

. ...

DEL BASSO IMP. L.XLVIII. 391 altiero portamento, il vigore, che Giutiappariva in tutta la fua perfona niano. incantavano lo fguardo di ognuno Au. 552. L' oro rilplendeva nelle fue armi, e gli ornamenti della fua lancia brillavano del più vivo colore di porpora. Montava un vigorolo cavallo , e perfettamente ammaestrato, che egli maneggiava fu-tutte le volte con una maravigliofa maestria e destrezza . Lanciava in aria la sua chiaverina correndo , la ripigliava pel mezzo, la cambiava di mano, fi rovesciava sulla groppa, piegava il suo corpo a destra e a finistra con tanta agilità e prontezza, che scorgevali, che fino dalla fua faneiullezza egli s'era addesirato in tutti i militari efercizj . Effendo passata la mattina in questo modo volle guadagnar ancor tempo, facendo chiedere a Narfete una visira. Narsete rispose, che la domanda di Totila non era per certo seria; ch' era strano, ed assurdo parlare di accomodamento quando fi era al punto di combattere, dopo aver mostrata tanta premura di combattere quando si proponeva un accomodamento.

Queste dilazioni diedero tempo Battadi arrivare ai due mila uomini, che glia di Totila attendeva. Si era alla meta

STORIA

niano . An. 552.

Giuffi- del giorno e ne gran calori del mese di Luglio. Totila per rinfrescar le fue truppe, le fece rientrare nel campo, ed ordino ad effe, che

Proc Got. 1.A. C. 32. Marc. Chr. Anaft.hift. p. 65. Idem Vi. te Vigil. Mift.

prendeffero follecitamente il loro pranzo, lufingandofi di prevenire i Romani. Ma reflò ingannato nelle fue speranze. Narsete senza lasciare il campo di battaglia , permise

foltanto a' fuoi foldati di prendere un pò di cibo fotto le armi, e cia-Atifc. 1. scuno nella sua fila , sempre attenti 15. Maa' movimenti degl'inimici . Questi lela p. comparvero indi a poco di nuovo 30. Pagi ad Ban ed i Generali, fecero un qualche 3'073: cambiamento nell'ordine di batta.

> glia. Le due ale dell' armata Romana, dov' erano collocati mille arcieri , s'incurvarono a foggia di mezzaluna ; e l'Infanteria de' Goti si schierò dietro alla Cavalleria per fostenerla, ed unirsi ad esta in cato the fosse sbaragliata. I Cavalieri de' Goti affaltarono i primi , e lasciandosi trasportare da un imprudente ardore, si discostarono troppo dalla loro Infanteria senza avverti-

re, che gli arcieri nemici gli circondarono. Non le ne avvidero fe non per una grandine di frecce, che cadendo su'loro fianchi abbattevano uomini, e cavalli ; e dopo una perdita grande riguadagnarono di-

DEL BASSO IMP. L.XLVIII. 191 fordinatamente il grosso della loro Giusi-armata. Avendoli Totila riordinati niano tornarono all' affalto con maggior An. 552. precauzione, ma ritornarono per ogni parte file impenetrabili . I Romani, e i Barbari della loro armata combattevano con uguale ardore, e si contendevano il premio del valore . Avevano il vantaggio del numero e la loro disposizione più falda, e meglio intefa era del pari atta all'attacco , e alla refiftenza . La notte si appressava, quando la Cavalleria de' Goti stanca per tanti sforzi, si rovesciò sopra la sua Infanteria, nella quale pose il disordine. Presero tutti la fuga, e in questo orribile tumulto pensando ciascuno unicamente a salvar la sua vita, i Cavalieri gettavano a terra fanti , e questi fuggendo a capo chino fenza aver ardire di follevare gli occhi, non facevano caso delle loro armi fe non per ferirfi, o rovesciarsi gli uni gli altri. Restaro-no sul campo sei mila Goti; mol-tissimi si arresero a' vincitori, che gli fecero in prima prigionieri , e dipoi gli ammazzarono. Tra i morti furono ritrovati molti disertori Romani

La notte copriva già il campo di Morte battaglia; quando Totila dopo aver di Tofatti inutili sforzi per arrestare; e tila. 394 TORIA

Ciullia:

nlano.

riordinare i fuggitivi , fu cofirerco a fuggirfene ancor egli per la prima volta. Era accompagnato da An. 552. cinque Cavalieri , ed infeguito da cinque altri , che non lo conosceyano, tra i quali era il Gepido Asbudo . Quefti ferl Totila con un colpo di lancia per di dietro, ed effendo stato egli medesimo serito, i suoi compagni tralasciarono d'infeguire per ricondurlo al campo. I Cavalieri di Totila credendo sempre di effere inleguiti , correvano. con un' estrema velacità, benche dovessero sostenere il loro padrone, quale perdendo le forze insieme col langue più non poreva reggersi a cavallo. Dopo aver corso quattro leghe si fermarono per curar la ferita del Re, il quale spirò nelle loro braccia: Principe degno di miglior destino, e la cui giustizia, la saviezza, e il valore meritano grandiffima ftima, fe' fi poffono perdonargli alcuni trasporti di collera: I compagni della fua fuga lo feppellirono struggendosi in lagrime e si ritirarono . I Romani non intelero la fua morte che da una donna del paese, che mostrò loro la sua fossa. Non vollero prestar credenza le non a loro propri occhi, ed avendolo difforterrato, dopo aver-

DEL BASSO IMP. L. XLVIII. 395 averlo lungo tempo confiderato, molfi Giuliancor effi a pietà, lo restituirono niano al sepolero, ed andarono e recar An, 552. questa nuova a Nariete. La morte di Totila vien riferita ancora in altra maniera . Dicesi, ch' essendosi travestito coll'abito di semplice soldato affine di effere men esposto a' dardi degl' inimici, fu ferito da una freccia tirata a caso . e che sentendosi percosso da una ferita mortale usci dalla zuffa, e guadagno con molta difficoltà il borgo di Capre, dove spirò nella prima medicatura Aggiugnesi, che questo accidente pose il terrore ne Goti, e tu cagione della loro fuga. Narsete si affretto di spedire a Costantinopoli la corazza di Totila tinta di fangue , colla fua corona arricchita di gemme . L'Imperatore afsito nel mezzo del Senato ricevette a' suoi piedi le spoglie di un Principe, ch'era a lui superiore in ogni sorte di merito.

Narsete più grande ancora dopo Narsete la vittoria che non si era mostrato congeda nella battaglia, niente abbagliato i Lomper un così illuftre, e fegnalato fuo-cesso, ne riferiya a Dio tutta la la cosa gloria, e pensava assa più a pro-fittare de savori del Cielo, che ad Mije la abbandonarsi all'allegrezza, Ricom- 15.00 R 6 peng

Giufti. niano. An. 552. pensò liberalmente i Lombardi, ils cui valore gli era stato di un grande soccorso. Ma delibero nel medesimo tempo di levarsi dappresso quella feroce, e diffeluta Nazione, la quale non contenta di predare i luoghi per dove passava, gli ardeva , non perdonandola a più belli edifizi, e sforzava perfino le donne nelle Chiefe ; Commife a Valeriano di condur questi Barbari fino alle frontiere della Pannonia, con ordine d'impedir loro di fare alcun guafto nel loro cammino. Nel ritorno Valeriano si presento davanti a Verona con dilegno di affediarla. Il Comandante della guarnigione difanimato per la fconficta . e per la morte del suo Re venne a conferir feco, e pareva che voleffe arrenderfi ; ma i Francesi stabiliti in que' paesi si oppofero alla negoziazione . Questa Piazza, dicevan eglino, era loro comoda, e doveva ad effi appartenere come il riminente della Venezia. Valeriano temendo di tirarfi addoffo questa formidabile Nazione prese il partito di ritirarsi ....

de Goti.

I Goti campati dalla battaglia fi portarono in numero grande a Pa-Cor 14. via , ch' era divenuta la loro Caate [ 33- 34. pitale dopo la perdita di Ravenna;

e dove

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 197 e dove Totila aveva deposto parte Ginside suoi tesori. Non avevano mai niano in alcun tempo addietro avuto tan- An. 552. to bifogno di un gran Capitano . Azath Per supplire a quello, che aveva pref. & no poc'anzi perduto, diedero la !. Corona a Teja figliuolo di Fridigerno, attivo, ed intrepido guerriero. La prima fua cura fus di mettere in piedi una nuova armata. e di procurarfi il loccorso de' Francesi. I suoi Deputati rappresentarono a Teodebaldo, che il fuo interesse voleva, che non lasciasse perire vicino, che servivano di riparo e di difesa a' suoi Stati contro-la Romana potenza., Pensare voi, dicevan eglino, che a' Romani mancheranno pretesti per attaccarvi? Questo popolo usurpatore , fi fa delle steffe invasioni un diritto, che nessun intervallo di nempo può prescrivere. Andran-no a cercare ne' loro annali i conquistatori della Gallia; faranriforgere rancide , ed antiche pretenfioni ; ripeteranno da voi l' eredità de' loro primi Cefari ; 22 che hanno portate le loro armi modo essi vantano contro di noi il loro antico possesso dell' Italia. Odoacre ne gli aveva spogliati ;

398. WYST ORIATE nil nostro Re Teodorico ne spo-Giufti. glio Odoacre , e Zenone gli cemiano . , dette questa contrada .- Oggi effi Alle 552. ci rapiscono quello che da sì. lungo tempo possediamo e per diritto di conquista, e per diritto di ceffione . Nessuna cessione . nessuna conquista fa legge contro y la divoratrice avidità di questa ingiusta Nazione. Ella non fapompa della giustizia se non allora quando le manca la forza ; e il potere per violarla . E non , oftante questi è il popolo saggio, , umano , Religioso, che chiama barbari tutti gli altri popoli del mondo. Prevenite la procella, , che a voi si avvidina passando fopra i nostri capi : salvateci dal , naufragio per conservare voi , fteffi. Il foccorfo che ci darete, anzi ch' effervi gravolo , accre-, fcerà le vostre ricchezze, i noftri erarj faranno a voi aperti, e i vostri foldati riporteranno col danaro della loro paga le fpoglie de' Romani , . I Signori Francesi, che componevano il Configlio del giovane Principe, non giudicarono bene d' impegnarsi in una guerra forestiera. La loro politica fi era di starfene neutrali , lasciare, che i Romani e i Goti

fcam-

DEL BASSO IMPLEXEVIII. 399 feambievoimente fi distruggestero, Giusti, e di far se stessi senza soudare la niano spada padroni di tutta l'Italia.

Frattanto Nariete dopo avere successi spedito Valeriano sulle rive del Po di Natper impedire il passo ai Goti, fete che accorrevano da tutte le parti a Pavia prese il cammino di Romacol refto della fua armata. Pose in paffando guarnigione in Spoleto, e diede ordine, che ne fossero rifatte le mura. Prese Narni per accordo, e spedi un distaccamento a Perugia. Comandava in questa Città due difertori Romani, Meligedo, ed Ulifo L'ultimo aveva fette anni avanti affaffinato Cipriano Governatore della Piazza e non isperava più grazia. Quindi fi opponeva a tutto fuo potere al difegno del fuo collega, che voleva arrenderfi. Segui tra i due partiti una zuffa , che finì colla morte di Ulifo, e Perugia fu data in mano di Narfete

Roma era piena di timore e sparesa da
vento per l'avvicinamento de' RoNariete. mani . Torila non potendo lasciarvi una guarnigione tanto numerola che fosse sufficiente a difenderla, aveva chiufa con un recinto una piccola porzione della Città nelle vicinanze del Maufoleo di Adriano e ne aveva fatta come una Cittadella

STORIA

che si univa alle antiche mura. I Giuftiniano . An: 552.

Goti dopo aver quivi ridotto quanto poffedevano di più preziofo, vi lasciarono una guardia , e stettero nella Città per accorrere ne' luoghi dove i nemici volessero attaccare I Romani non effendo nemmen effi in tanto numero, che poteffero circondare tutto il recinto di Roma, formarono tre attacchi affai lontani uno dall'altro fotto il comando di Narsete, di Giovanni nipote di Vitaliano, e di Filemuth co' fuoi Eruli . I Goti fi erano divisi nello ftesso modo ficche il resto delle mura restava, senza difela . Dagisteo alla testa di un distaccamento ando per ordine di Narfete a fcalare un luogo, che non era ne attaccato , ne difeso : montò fenza refistenza e corse nd aprire le porte. I Goti vedendo l' inimico dentro la Città presero la fuga , e fi ritirarono gli uni nel recinto di Totila, gli altri in Porto. Fu in questa occasione offervata una di quelle fingolarità ; che chiamanfi giuochi della fortuna Beffa dopo aver perduto Roma aveva ripigliata la Gittà di Petra nella Lazica, e Dagisteo, che per

la fua imprudenza non aveva prefo Petra, riparò a vicenda il fallo di DEL BASSO IMP. L. XI.VIII. 451
Besta, e ripose i Romani in post- Giustisessi di Roma. Narsete marcio miano costo con tutto il suo esercito verso ano 552.
il nuovo recinto: ma i Goti senz'
aspettare l'attacco si arresero a
condizione, che sarebbe loto salvara la vita. Era questa la quinta
volta, che Roma si vedeva presa
depo il principio del Regno di
Giustiniano. Belifario, e Totila se
n' erano impadroniti ciascuno due

volte. Narfete ne mandò le chiavi
all'Imperatore.

I prosperi successi degli eserciti I Goti
Romani eccitarono la rabbia de trucidano
vinti, e costarono a' vincitori mero
tanto sangue, quanto sarebbe loro
costata la più micidiale sconsitta di RoI Goti suggendo per ogni parte;
mani,
discorrati i para estercassi conservata.

disperati di non poter conservare l' Italia, trucidavano quanti Romani rifcontravano, non perdonandola ne a sesso, ne a età. I Barbari medefimi , che fervivano nell' armata Romana , come cospirato avessero co' Goti, disperdendosi d' intorno a Roma uccidevano , e spogliavano tutti coloro che ritornavano per rientrare nelle loro antiche abitazioni. Erano sparsi nella Campania, dove Totila gli aveva rilegati , moltiffimi Patrizi , e Senatori ; i Goti ne fecero diligente ri-213

1000

Giuffiniano ..

ricerca e non la perdonarono ad alcuno. Quando Totila fi era mel-An. 552 fo in marcia per andare incontro a Narsete, si era fatto condurre in tutte le Città, dove passava, i fi-gliuoli de principali abitanti, e scegliendo i meglio fatti della perfona, gli aveva condetti via feco; col pretefto di tenergli al fervizio della fua propria persona; ma in effetto per avere tanti oftaggi della fedeltà de' loro padri . Erano questi custoditi a Pavia in numero di trerento. Teja in un trasporto di furore gli fece trucidare ...

di Ra.

Ragnari Governatore di Taranto aveva promello di dar la sua Piazza a Romani, e Pacurio, che ghi recava da Costantinopoli la parola dell'Imperatore, gl'intimò di adempiere alla fua , e fi apparecchiava a restituirgli i suoi ostaggi. Ma Ragnari avendo inteso, che Teja era Re, e che si disponeva a combattere i Romani , si era mutato di opinione , e per riavere i suoi oftaggi s' immaginò questo artifizio; Prego Pacurio di mandargli alcuni foldati perche lo fcortaffero fino ad Otranto, dove voleva, diceva egli, imbarcarsi per Costantinopoli. Pacurio nulla fospettando del suo difegno gli mandò cinquanta uomi-

DEL BASSO IMP, L.XLVIII. 403 ni. Non furono prima arrivati che Giufti. Ragnari-gli fece mettere in ferri, niano e significo nel medesimo tempo a Pacurio, che se voleva che gli foslero restituiti i suoi soldati , era d' nopo che gli rimandaffe gli ofteggi, Pacurio fdegnato di questa furberia parti incontanente per marciare a Taranto , e Ragnari dopo aver fatti trucidare i cinquanta uomini usci incontro a lui . Segul un combittimento, nel quale i Goti furono vinti. Ragnari non avendo potuto rientrare in Taranto, andò a rinferrarsi in Acheronzia. Narsete in quelto medelimo tempo prese Porto per accordo , e s'infignori di Nepi in Tofcana, e di Petra nella Flaminia. Defiderava principalmena te d'impadronirfi di Cuma ove Totila aveva rinchiusa la maggior parte de' suoi tesori sotto la custodia di suo fratello Aligerno, e di Erodiano . Spedl pertanto delle truppe per formarne l'affedio ; e paíso il resto dell'anno a Roma dove le diverse rivoluzioni di una sì lunga guerra avevano rovinata la disciplina civile, e i costumi più difficili ad effere riftabiliti, che non sono gli edifizi

La nuova dell'affedio di Cuma An. 553. dava a Teja gagliarde e vive inquie. AvviciSTORIA

Chuftiniano An. 553. namento delle due armate. Proc. Got. 1.4. c. 35.

quietudini . Parti nel mese di Dicembre con tutte le fue truppe , deliberato di arrifchiar tutto per salvar questa Piazza. Narsete dal canto fuo spedi in Toscana Gio. vanni , e Filemuth con ordine di contrastargli i passi. Ma Teja avvisato di questi ostacoli , e giudicando, che la via più lunga gli riulcirebbe la più facile, guadagno le coste del mare Adriatico, e si portò in Campania pel Piceno, e paele de Samniti Narlete informato della fua marcia richiamo i suo Luogotenenti, radund tutte le sue forze, ed ando ad accampare piedi del monte Vesuvio. Da questo monte scaturisce un fiume detto Dragone, che va a paffare vicino a Nuceria. Quantunque abbia pochissima acqua , non si può guadare ne a piedi ne a cavallo perchè rinferrato in un letto anguftiffimo s'è scavato un profondo canale cinto da fcofcele ed afore rupi. Le due armate accampavano fulle rive una dirimpetto all' altra ed i Goti erano padroni del ponte, sopra del quale avevano erette delle torri guernite di balifte , e di altre macchine. I Romani e i Goti non potendo venire alle mani ad onta dell'ardore . da cui erano

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 40; animati, patfavano i giorni nel Giunt. lanciarsi delle frecce da una all'-niano, altra fponda; e la loro fcambievole An. 553

animolità tirava fovente ful ponte i più bravi de' due partiti , i quali davano di le spettacolo con combattimenti da solo a solo. I Goti ricevevano vettovaglie per la via del mare, dond erano poco discofi ma effendo stata la loro flotta data in poter de' Romani da colui, che la comandava , ed effendo venuti ad unirfi a questa molti vafcelli della Sicilia , e del Golfo Adriatico , Nariete restò padrone del mare, ed i Goti incominciarono ad aver penuria di viveri. Erano inoltre incomodati da alcune torri di legno , che il Generale Romano aveva fabbricate lungo la riva , che occupava. Fra di già il mese di Marzo, e le armate li siavano a fronte da due meli addietro fenza poter azzustarli. Teja prese pertanto il partito di ritirarli fopra una collina , che allora chiamavafi il monte di Latte, a cagione delle numerole greggi, che s'ingraffavano ne fuoi pascoli. La difficoltà del terreno impedi a' Romani di feguitarlo.

La mancanza di vettovaglie co Battaglia frinse presto i Goti ad aboundenar suvio,

406 STORIA

Giufti-

niano.

questo posto. Deliberati di perire da uomini coraggioli ; e prodi , An. 553 piuttosto che morirsi di fame, scendono al primo apparire del giorno. e piombano fopra l'armata Romana , la quale non aspettandosi un cosl improvifo attacco non era in ordine di battaglia, In ful principio questo non fu che un urto confulo, dové i combattenti senza divisione di squadroni , ne di battaglioni , fenza effere disposti per rango e per file fi attaccavano in folla. Dopo alcuni momenti di un tumultuofo combattimento fi fepararono come d'accordo, e rincularono alcuni paffi per ordinarfi in battaglia. I loro ordini furono presto formati , l'esperienza di tanti vecche guerrieri preveniva per mettergli in ordine l'attività de' loro Comandanti. Dalla parte de Gori la Cavalleria pose piede a terra per levarsi il modo di fuggire, e portandogli l'ardore del loro coraggio tutti nelle prime file formavano una fronte di una grande am. piezza. Ad efempio di loro i Cavalieri Romani lasciarono essi pure i loro cavalli . Le due armate fi avvicinano, e fi affaltano con furore. La disperazione infiamma i Goti affezionati all' Italia, d'onde اللا ورو

Witte.

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 497 tenia di ftrappargli, vogliono Giufti. rimanervi morti, fe non possono niano. restarne padroni. I Romani ver. An. 553 gognandoli di cedere a' Barbari di già vinti , fanno sforzi inauditi , e maravigliofi. Le due Nazioni ardono di desiderio di terminare alla fine per sempre una si lunga , e fanguinofa querela , vogliono vendicarfi in quelta giórnata di tante stragi , e di tanti difastri, che soffrono a vicenda da diciott'anni

addietro . ... do , e minacciolo ispirava a suoi. di Teja. il coraggio , a' nemici il terrore , dando, e ricevendo i primi colpi ... I più valorofi infra i Romani persuali che la di lui morte avrebbe decifa la vittoria , lo atraccavano insieme di concerto, Affalito das una moltitudine 'di picche di dardi , di giavellotti questo Principe vivo del pari che ardito e coraggiolo parava tutti i colpi , e leagliandofi per intervalli abbatteva tutti coloro , che giugner poteva . Combatte così da quattro ore, ed aveva di già cangiato più volte di feudo quando più non potendo far uso del suo se non con moltafatica, caricato di dodici giavellotti fenza rinculare un foi patfo ; fenza perder

408 - STORIA

perder di mita l'inimico, ucciden-Glufti. do sempre colla destra ; e parando niano . colla sinistra, chiamò il suo seu-An. 553. diere perchè gli desse un nuovo scudo: Nel pronto movimento che fece per prenderlo scoperse il petto, e nel medesimo istante su trafitto da un giavellotto che lo privò di vita. I Romani che lo cingevano intorno, avendogli troncato il capo lo prefentarono in cima di una picca ad ambi gli eserciti. Questo spettacolo anzi che mettere i Goti in fuga, accese la loro rabbia : combatterono fino a notte , e le due armate la paffarono ful campo di battaglia. Come prima l'Aurora ebbe loro mostrato l'inimico, la zuffa cominciò di nuovo coll' ittesso furore. I Goti senza Capo non prendendo l'ordine che dal loro coraggio corrono incontro al pericolo; le loro ferite sembrano raddoppiare le loro forze; attaccandoli ai Romani, i moribondi trascinavano i loro vincitori, e spiravano lacerandogli . - Questa crudele mischia durò tutto il giorno, e la fola notte gli fepard .

I Goti il Goti fi ritirarono fumanti di domandano la di furore. Ma il riposo, che sucpace. cedeva a due così micidiali giorna-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 409 te, fece loro infine fentir la fatica, Giuffie raffreddo a poco a poco gli spi- niano. riti loro. Noverano i morti, get. An. 558 tano lo sguardo sopra le ferite, di cui fono coperti, e conoscono la ioro perdita. Mandano come Deputati a Narsete i principali Offiziali: " Noi conosciamo anche trop-,, po, gli dissero, che Iddio com-, refifenza è vana. Noi confentia-, mo di deporre le armi , purche , l'Imperatore voglia trattarci come suoi alleati, e non come schiavi. Ci lasci vivere sotto le nostre leggi come tanti altri popoli vicini all' Impero . Permet-, teteci, che ci ritiriamo in pace, e che portiamo con noi per nostro sostentamento il denaro che a abbiamo in ferbo nelle Città dell' Italia ... Efitando Narfete , fe dovesse loro accordare così onorevoli condizioni, Giovanni lo configliò ad affentirvi piuttofto ch' esporsi di nuovo a combatter disperati . Fu pattuito, che quello che restava dell'armata de' Goti uscirebbe senza indugio dall'Italia con tutti i suoi effetti, e non porterebbe mai le armi contro l' Impero . Durante. questa negoziazione una truppa di mille Goui, che non volevano effe-St. degl'Imp.T. 23.

Giudi, re in essa compresi, ulci dal camniano, po, e marciò verso Pavia sotto la An. 553 condotta di molti Offiziali : gli altri si obbligarono con giuramento di la:

fciare l'Italia.

Leutari, Questa convenzione su male os-

lino paf- servata. Quelli, che si erano con tano in essa obbligati , dopo essersi riposati delle loro fatiche, si unirono al Agat.l.s. resto della Nazione per implorare di nuovo il soccorso de' Francesi . Questi, che negato avevano di dare ajuto a' Goti avanti la loro ultima sconfitta, erano ancora assai meno propenfi a prender parte in una guerra tanto infelice. Ma due Signori potenti Leutari, e Bucelino iftigati dal defiderio di perdere l'Italia intraprefero, forse coll'affenso occulto di Teodebaldo, di vendicare i Goti, e di dividere con loro le spoglie de' Romani. Erano costoro due fratelli , Alemanni di nascita . a' quali Teodeberto aveva affidato il comando della loro Nazione allora foggetta a' Francesi . Pieni di arroganza, e di prefunzione s'immaginavano che l'efercito Romano non refisterebbe a fronte di loro, e non si promettevano niente meno . che la conquista dell' Italia, e-della Sicilia Non potevano, dicevan eglino , perdonare a' Goti di te-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 411 mere un inimico qual era Narlete, Giulia piccolo, e debole di corpo, avvez- niano. 20 a vivere nella morbidezza, e An. 553. nell' ombra di un Palazzo, destinato a fervir donne, e non a comandare eserciti. Posero in piedi un' armata di fettanta cinque mila uomini, parte Alemanni, e parte Francesi, e fecero de preparamenti pro-

Narsete in vece di trattenersi a gualledia stare le dolcezze di una vittoria comprata con tanti faticoli sforzi, s'inviò dritto a Cuma per unirsi quivi alle truppe, che avevano incominciato l'assedio. Cuma era la Pinzza più forte dell'Italia, e perciò appunto Totila aveva posto in esta tutto quello che possedeva di più preziolo. Questa Città fabbricata fopra un'aspra, e dirupata eminenza . dominava ful mare Tirreno . e sopra tutto il paese contiguo. Era cinta di un forte muro, e fiancheggiata da totri faldiffimamente costrutte. Ma quello, che faceva la fua più valida, e più ficura ditela, era il valore di Aligerno il più giovane de' fratelli di Totila Que-

sto guerriero non avvilito ne per la morte di fuo fratello, ne per la S 2

porzionati alla grandezza della loro

impresa.

npresa. Dopo la battaglia del Vesuvio Natiete

STORIA 412 sorte deplorabile della sua Nazione, pareva avere adunato nella fua persona tutto l'antico coraggio de' Goti ; e tenendofi saldo , ed immobile fulle ruine della loro fortuna fperava di vedere gli sforzi dell'armata vittoriofa romperfi come l'onde del mare a' piedi delle mura, che difendeva. La fituazione, e il buon stato della Piazza, abbondevolmente fornita di tutte le cose necessarie per sostenere un lungo assedio, rendevano la sua fiducia maggiore. Nariete dopo avere animati i fuoi foldati, gli conduste all'attacco . Salirono a stento l'eminenza, ed essendosi appressati a tiro di dardo, fecero use de' loro archi, delle loro frombe, e di tutte le loro Macchine per abbattere quelli, che comparivano fulle mura. Veniva loro risposto dalla parte della Città con una grandine di frecce, e di dardi. Si lanciavano loro pietre di un enorme grandezza, travi intiere e tronchi d'alberi ; e le macchine , da cui erano cinte le torri, facevano continuamente scariche micidiali . I dardi, che partivano dal braccio di Aligerno, si riconoscevano di leggieri dal fischio dell' aria, che gli annun-

ziava, e dalla violenza con cui rompevano le pietre, e facevano in

DEL BASSOIMP, L.XLVIII. 413 pezzi i corpi più duri . Veggendo Giuftiuno de' principali Offiziali di Naraniano 1 fete, chiamato Palladio, accostarsi An. 553e arditamente coperto di una corazza di ferro, lo paísò da banda a banda collo fcudo, e colla corazza Furono consumati parecchi giorni in questi attacchi; e Narsete sentiva un sommo dispiacere di perder davanti ad una piccola Piazza tanto tempo, e tanti soldati : ma crede-

va, che in questo assedio ci andasse

della riputazione delle sue armi. Si lufingò di avere alla fine ri- Mina trovato il mezzo di riuscire. Sotto nell'anad uno fporto della collina dalla tro della parte dell'Oriente aprivafi un largo Sibilla e profondo antro feavato dalle mani della natura, dove dicevafi, che la Sibilla di Cuma aveva anticamente prohunziati i fuoi oracoli. Questa cavità si stendeva sino sotto la muraglia. Narsete fece quivi entrare de' minatori , i quali distaccando le pietre della volta scopersero le fondamenta del muro, che puntellarono. Nel medefimo tempo perchè non fosse udito il romore de' lavoratori, si attaccava la Piazza in un altro sito con insolito, e straordinario tracasso. Quando il pezzo della muraglia, che poggiava fopra tutto il tratto di terreno occupato S 3

Giuffiniano. Au 553

dalla caverna , non fu più softenuto che da puntelli , i minatori appiccarono a questi il fuoco, e prontamente si salvarono. Furono ap-pena suori, che il muro, e le torri, ed una delle porte della Città crollarono insieme con orribile romore, e coperfero delle loro rovine tutto il pendlo della collina da quella parte. I Romani si aspettavano di penetrare nella Città senz'alcun ostacolo: ma oltre alle voragini, ai precipizi, ai pendi, che ne difendevano gli approccj, tante rovine ammontinate formavano un terrapieno niente meno difficile a superare, di quello che fi fosse l'istessa muraglia.

Toleana.

Narlete Frattanto Narfete volendo profittare del terrore degli abitanti , diede l'affalto in un altra parte, e fu ributtato. Infine stanco per tanti inutili sforzi, e giudicando, che la Piazza non poteva effer mai espugnata a viva forza, deliberò di lafeiar in essa una parte delle sue truppe per tenerla bloccata, é di trasferirsi col rimanente in Toscana. Udiva, che l'armata degli Alemanni aveva di già passato il Pò; e per non ceder loro questa bella Provincia, dove avrebbero potuto. Rabilirsi, voleva impadronirsi delle Piazze.

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 419 Piazze, che si tenevano ancora dai Giusti. Goti, Essendo morto Filemuth Ca. niano po degli Eruli di malattia, pose alla loro testa Fulcari, Offiziale della loro Nazione, e lo fece partire con Giovanni nipote di Vitaliano, Valeriano, ed Artabano leguiti da un groffo corpo delle fue migliori truppe . Avevano ordine di marciare verso il Po, d'insignorirli de' palli dell' Appennino, di rinserrare i nemici , e di battergli, fe ne trovavano l'occasione; se no, di travagliarli continuamente; e di ritardarli nella loro marcia con comtinue cavillazioni per dargli tempodi compiere le disposizioni, che credeva necessarie. Le truppe, che Jasciò davanti a Cuma chiusero la Piazza con una circonvallazione, e custodirono con diligenza tutti i paffi per sottomettere la Città affimandola; lo che speravano, che farebbe in breve avvenuto, dovendo le provisioni estere consumate dacche era incominciato l'affedio . Esfendo Narsete passato in Tosca. na, s'impadroni di quasi tutte le Cirtà senza sfoderare la spada; Centumcelle, Volterra, Fiorenza, Pifa e le Piazze marittime gli aperfero le loro porte.

Lucca fu la fola Città, che ardì Giudidi sostenere un assedio . Era blocniano . An. 553. Affedia di Luc. oa.

cata da qualche tempo innanzi; e gli affediati avevano anche pattuito di arrendersi se nello spazio di trenta giorni non fosse loro venuto un foccorfo sufficiente a poter venire a battaglia, ed avevano dati degli offaggi. Speravano, che l'armata Alemanna non avrebbe tardato ad arrivare. Spirato il termine, e non essendo questa venuta, negarono di fortomettersi . Narsete sdegnato fortemente per questa infedeltà, si disponeva ad attaccargli . Fu configliato. di farne vendetta sopra gli oftaggi. ma ficcom'eeli era umano, non volle sfogar la fua collera fopra persone innocenti, e si contentò di far temere quello, che poteva mandare ad effetto secondo i diritti della guerra . Fece condurre davanti alla Città alla tefta della fua armata gli ostaggi carichi di catene, cole mani legate dietro alla fchiena, seguiti da soldati, che tenevano la scure alzata. Questo tristo spettacolo traffe fulle mura tutti gli abitanti , i quali mandavano lamentevoli grida. Questi sventurati erano i figliuoli de' più illustri Cittadini . Le loro madri, e le loro mogli correndo topra i baluardi come for-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 417 fennate davano tutti i segni della Giustipiù violenta disperazione. Carica- niano. vano il crudele Narsete delle più An 553. oltraggiose maledizioni; e volevano precipitarsi per morire insieme co' loro figliuoli, e co'loro mariti. Allora Narfete facendo fegno colla mano per domandare di effere ascoltato ; Voi meritate , gridò egli , di perdere quelli , che vi son tanto ca-ri ; ma non è cosa degna di me il farli perire, io ve gli rendo ; e dando ordine a' suo soldati di snudare le loro ipade : Ecco quello , diss'egli, in che io confido più che ne vostri giuramenti, e ne' costri ostaggi. Nel medefimo tempo fece slegare gli ofiaggi, e gli rimando nella Città. Furono quivi accolti con trasporti di allegrezza . Testimoni dell' umanità di Narsete, della sua generosità, della sua giustizia, gli elogi, che di continuo di lui pubblicava-no, disponevano gli abitanti a sottomettersi, e facevano sopra i cuori più oftinati un' impressione più viva e gagliarda che tutti gli sforzi dell' armata. Romana . Agazia ha caricato questo racconto di così puerili, e si poco verifimili circoftan-ze, ch'io ho tralafciato di riferirle. Fulcati În tempo dell'affedio di Lucca da Buce-poco mancò, che la temerità di lino.

\$ 5 FulGiustiniano . An. 553.

Fulcari non aprisse un libero pas-saggio agli Alemanni. Il corpo di armata, che Narsete spedito aveva. a'confini, dell'Emilia, s'era in prima accampato vantaggiofamente, e le truppe, che da esso si distaccavano sia per travagliare i nemici, sia per rapir loro i convogli, sia per togliere ad effi i mezzi di sostenersi devaffando le campagne, marciavano da principio colle precauzioni che si usano nella guerra. Venne presto in fastidio a Fulcari tanta circospezione : valoroso, ma impetuolo, e temerario egli faceva confistere il merito di un Comandante non nel fare operar le sue truppe, ma nell'esporre a pericolo la sua. propria persona , e nel segnalarsi colla forza del fuo braccio piuttofto. che colla faviezza de' fuoi ordini . Si separò dagli altri Generali , e corfe a Parma alla testa de' suoi Eruli, e de' Romani, che vollero feguitarlo, fenza aver fatto innanzi. riconoscere lo stato degl'inimici, e fenza offervare ordine alcuno nella fua marcia: Bucelino, era pudrone: di Parma: nascose nelle alte gallerie dell'Anfiteatro, ch' era alle porte della Città, un buon numero de' fuoi migliori foldati, e gl' istrul di quanto avevano a fare . Ful-

DEL BASSO IMP. L.XLVIII. 419 cari senza prendere nemmeno la Giustiprecauzione di visitare il recinto, vi niano. entro dentro colle fue genti, e fu- An. 5530 bito gl'inimici facendosi vedere per ogni parte fanno piovere una grandine di giavellotti, scendono con grandissime grida, e fanno un' orribile uccisione . Gli Eruli cadendo confusamente gli uni sopra gli altri periscono in folla nel mezzo dell' arena. Quelli, che possono suggire, lasciano il loro Comandante colle sue guardie circondato dagl'inimici - Fulcari rifoluto di non fopravvivere al fuo disonore, continuò a combattere appoggiato col dorso ad un sepolero ; ed ora lanciandofi furiosamente sopra quelli che lo attaccavano, ora battendofi in ritirata contese lungo tempo la fua vita . Poteva ancora falvarsi fuggendo, e le fue guardie lo efortavano a farlo : E con qual fronte, rispos' egli loro, mi presenterò io s Narsete? Temendo pertanto i rimproveri del suo Generale più che il ferro nemico, non cesso di far fronte agli affalitori infino a tanto che oppresso dal numero , trafitto da molti giavellotti, col capo fesso da un colpo di scure, e combattendo ancora nel momento che spirava fen cadde morto fopra il fuo fcudo. Le:

4to CSTORIA

Giulli Le sue guardie si fecero tutti ucci-

niano dere fopra il suo corpo .

Questa disfatta non solo accreb. be l'alterigia degli Alemanni, ma procurò loro ancora novelle forze. ripara alle con-I Goti dispersi nell' Emilia, e nelfeguen. ac di que-la Liguria accorfero da ogni parte ad unirsi ai vincitori . I fuggitivi fla fconftta. portarono lo spavento nel campo Romano : e i Generali credendo già di vedere quella nuvola di nemici piombare fopra i loro capi abbandonarono il loro posto . falvarono a Faenza per avvicinarfi a Ravenna , ch' essi riguardavano come il folo luogo ficuro dove potevano rifugiarsi . Narsete ricevette dinanzi a Lucca la nuova di questa difgrazia . Afflitto per la perdita di tanti bravi soldati , e di un guerriero quale si era Fulcari, ma superiore a tutti gli avvenimenti, e fempre armato contro le disgrazie, rafficuro le fue truppe impaurite, e ftrinse più vivamente gli affediati . Spedl a' Generali ritirati a Faenza un savio Offiziale per nome Stefano, con una scorta di dugento cavalli per minacciarli della fua indignazione, e di quella dell' Imperatore, se non custodivano i passi dell' Appennino . Siccome le partite nemiche erano sparse per tutte

2 . 6

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 421 le campagne, Stefano marciava fo- Gintilo di notte, e sempre in pronto niano per combattere . In questo tragitto An. 553. di trenta leghe udivano continuamente le grida de' contadini, che trucidavansi, i muggiti delle greggi, che i Barbari rapivano, e il romore degli alberi, che abbattevano nelle foreste . Per mezzo questi orrori arrivarono felicemente a Faenza. A' rimproveri di Stefano i Generali adducevano diverse scuse per coprir la vergogna della loro fuga? Che non avevano ritrovato nel paese con che far suffistere le loro truppe , e che Antioco Prefetto d'Italia se ne stava dentro a Ravenna fenza mandar loro ne danaro ne munizione. Per togliere ad essi questi pretesti . Stefano sen corfe a Ravenna, d'onde condusse il Prefetto, e dopo aver levate di mezzo tutte le difficoltà gl' induffe a tornarsene al loro primo posto.
L'assedio di Lucca si stringeva Lucca si

con vigore. Si lanciavano nella arrende. Città dardi infuocati; nessuno più ardiva di comparire fulla muraglia, e le macchine aveyano fatto breccia in più luoghi. Gli ostaggi rimandati da Narsete raddoppiavano le istanze per indurre i loro compatriotti a trattare con un nemico tan-

tanto benefico, e la maggior parte Ginftierano a ciò disposti . Ma alcuni Biang 4 Au. 553-Offiziali Alemanni e Francesi, che s' erano rinchiusi nella Città, vi si opponevano a tutto loro potere, e confortavano gli abitanti alla coftanza. Si posero alla loro testa e fecero molte fortite invano, avendo il popolo più voglia di arrendersi che di combattere. Infine il partito, che voleva la pace, prevalle, e dopo tre mesi di affedio furono aperte le porte a Narsete, il quale senza mostrare alcun risentimento della loro infedeltà non ricerco verun' altra condizione , fe non che riconoscessero la sovranità dell' Imperatore . Per mantenere la Cità tà nell' obbedienza ad onta delle follecitazioni de' Barbari , vi lasciò . una guarnigione forto il comando di un fidato Offiziale, cognominato Bon, atto del pari a governare in rempo di pace, e a comandare

Si avvicinava il Solstizio dell'in-Cu ma ceduta verno, e Narsete pensava a dar da Aliquartiere alle sue truppe. Egli nonge rno . voleva combattere in questa stagione nemici se i quali effendo nati in un clima freddo ed umido crefce-

nella guerra.

vano del doppio in vigore in tempo d'inverno e's' indebolivano ne'

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 423 calori della state . Separo pertanto Giustiil suo esercito, e dopo aver allog- niano . giati i suoi soldati nelle Piazze vi- An. 553. cine all' Appennino, con ordine di raccogliersi a Roma sul principio della Primavera, se n'andò a pasfare alcuni giorni a Ravenna fenza verun' altra fcorta che la fua guardia e i suoi domestici . Non si aspettava di veder arrivare colà Aligerno | Questo bravo guerriero che difendeva da un anno innanzi Cuma con gran coraggio, vedendo gli Alemanni , e i Francesi di qua dal Po, comprese di leggieri, che queste conquistatrici Nazioni sotto colore di difendere i Goti avevano folo in mira d'infignorirsi dell' Italia. Ora le era d'uopo aver de padroni, credeva cola più sopportabile obbedire a' Romani, che a de' Barbari, e più giusto restituire l'Italia a' suoi antichi possessori . Occupato in queste rificsfioni andò a ritrovare Narfete, e gli diede in. mano le chiavi della Città di Cuma, promettendogli di servirlo d'ora innanzi con altrettanto zelo, con quanto combattuto aveva fino allora. Narfete lo accolle con giubbilo, lo afficuro che farebbe onorevoliffimamente trattato, e mando or-dine all'armata che stava davanti a CuSTORTA

niano

a Cuma, di prender possesso della Città, di mettere in sicuro il teso. An. 553. ro de' Re de Goti, e di dividersi poscia in modo, che restasse in Cuma una guarnigione sufficiente, e che il resto delle truppe andasse a' fuoi quartieri d'inverno nelle Piazze vicine . Aligerno si ritirò in Cesena, ed ebbe ordine di farsi vedere fulla muraglia agli Alemanni , che facevano di continuo scorrerie fino alle porte di questa Città, e di far loro sapere, che Cuma, ed i tesori; che tratti gli avevano di quà dalle Alpi, erano per effo loro perduti ... Aligerno adempì alla fua commissione, motreggiando i Barbari fulla loro lentezza , e configliandoli ad abbandonare l'Italia dove non avrebbero altro da guadagnare, che ferite. Gli Alemanni gli rispondevano con ingiurie; ma erano infatti avviliti, e difanimati, ed esitavano se dovessero continuare la guerra. Si determinarono in ultimo a profeguire la loro impresa. Colla morte di Fulcar gli Eruli perduto avevano il loro Capo: i loro voti erano divisi fra due guerrieri ugualmente stimabili pel loro valore, Aruth, e Sindual; ma l'età dava all' ultimo maggior esperienza. Nariere fi dichiaro in luo 12wind in

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 425 favore, ed ebbe la cura di affegna. Giuffi. re un quartiere d'inverno comodo niano .

a questa Nazione, che lo serviva An. 553.

con zelo, e con coraggio. Un corpo di Varni, al foldo de' Narfete Goti, era di presidio in Rimini . una par-Il loro Capo mandò a prestar omaggio, e fommissione a Narsete, il Alemanquale prese possesso di questa Cit- ni a Rità, e fece gran presenti ai Varni per affezionarli al fervizio dell'Impero . Mentre foggiornava a' Rimini, una partita di due mila Francesi ed Alemanni tanto Cavalieri come fanti, venne a dare il guafto fino alle porte della Città . Narlere testimonio di questo saccheggiamento sale tosto a cavallo, e si fa seguire da trecento uomini della sua guardia. I nemici veggendoli venire alla loro volta si raccolfero insieme e si formarono in un battaglione cinto di Cavalleria, fulle due ali. Occupavano un posto vantaggiolo alla testa di una folta boscaglia, i cui primi alberi gli difendevano da' dardi . Per tirarli nella pianura Narsete diede ordine a' suoi Cavaliere, di fuggirsene tutti insieme senza confondere i loro ordini. Si volgono indietro con Narfete alla loro testa ; e i Barbari credendoli in rotta fi lanciano fuori della bo-

batte tita di

Giuftiniano -An. 553. fcaglia, e si sbandano per inseguirli : i Cavalieri vanno innanzi ; i fanti feguono in difordine a proporzione della loro forza, e della loro celerità. Si lufingano di già, che questa zussa abbia a terminare colla presa di Narfete : Discostati che si furono dalla foresta , i Cavalieri Romani voltando faccia tornano fopra di lero in buon ordine, e vigorofamente gli affaltano: la Cavalleria Alemanna fugge a vicenda, e riguadagna il bolco : l'Infanteria sbigottita per questo improvviso attacco se lascia trucidare senza resistenza. L Barbari perdettero novecento uomini, e raggiunfero il groffo della loro armata coperti di vergogna, è di ferite : Narsete ritornato a Ravenna dopo aver messo ordine a tutto quello , che ricercava la fua attenzione, e la fua antivedenza fe n'andò a passare il verno a Ro-Un cambiamento, che l'Impera-

Editto tore voleva nelle monete, eccità in proquest'anno alcuni movimenti a Copolito fantinopoli; ma effendo flato quede' Giudei. Nosto disegno abbandonato, fu restivel. 14. tuita la calma. Era inforta una gran-Malela querela tra i Giudei : ile popolo ; p. 8c. che più non intendeva la fua lingua

ori-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 427 originale, voleva che si leggeste la Giusti-Sacra Scrittura in Greco ; i Dot- niano! tori sostenevano come un punto di An. 553. religione il non far ufo che della lingua fanta nelle Sinagoghe, Giustiniano non giudicò un tale oggetto indegno della sua attenzione : permile ai Giudei di leggere la loro legge non folo in ebraico, ma in qualunque altra lingua che più loro piacesse, a condizione che pel Greco fi fervirebbero folo della versione de Settanta, ovvero di quella di Aquila; ma bandì dalle Sinagoghe il libro delle tradizioni Giudaiche, chiamato la Mischna, o la Deuterosa, vale a dire la seconda legge , come fenza autorità , e ripiena di visioni , e di chimere . E' giufto , dic'egli nella fua Legge , che gli facciamo intendere le profezie, che gli condannano, e che possono fargli ravvedere del loro errore .

Non fu si facile all'Imperatore Turbocalmar la procella, che agitava la eccitate Chiefa da molti anni innanzi; è da serpuò dirfi, ch'egli medefimo l'ac-tatori di crebbe con un zelo poco prudente, Origene. è poco moderato. La malignità di m orgogliofo Prelato rifveglio una 18 Ecci, contela faggiamente spenta un te-13, are, colo addietro dal Concilio di Cal-4. Norie

cedonia, follevò l'Oriente, e l' Ginflia niano Occidente, desolò le Diocesi coll' An. 553. esilio, e la deposizione de' Pastori, de 5. Sy. fece versare il sangue fino al piede g. 3.

della Chiefa con un offinato scisma. Ho indugiato a parlare di questa querela fino a quest'anno, in cui fu decifa dal quinto Concilio Generale. Io mi riftrignerò a narrare sommariamente i fatti, senza entrare nella minuta e particolare spiegazione delle questioni Teologiche, che sono aliene dal mio soggetto E' necessario salire fino all' origine di queste turbolenze. Fino dal principio del Regno di Giustiniano S. Saba erafi portato a Coffantinopoli a chiedere giustizia delle violenze esercitate da alcuni Monaci turbolenti imbevuti degli errori attribuiti ad Origene . I Persiani , e i Vandali occupaveno allora tutta l'attenzione dell'Imperatore. e gli parevano nemici più terribili de' Monaci, per quanto furibondi questi si fossero. Essendo poco tem. po di poi morto S. Saba, gli Origenisti crebbero in audacia, ed infolenza; ed erano fostenuti da Domiziano Vescovo di Ancira, e particolarmente da Teodoro Afcida Vescovo di Cesarea in Cappadocia.

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 429 Questo Prelato altiero , imbroglio- Giustine, accreditato appresso l'Impera-niano... te , e non risiedette mai un intiero anno nella fua Diocesi, come gli su rinfacciato in appresso dal Papa Vigilio. Benche egli non fosse niente più dotto di quello, che può effere un Vescovo di Corte; faceva nondimeno del capace, ed era uno di que Prelati, con cui Giustiniano paffava una parte delle notti disputando sopra materie ecclesiastiche. Era Origenista nel cuore, e ferviva il partito con zelo, chiudendo ogni accesso appresso il Principe a coloro , che andavano a lagnarsi delle violenze, che commettevano i Settatori di Origene . Ad onta della fua vigilanza fu trovata la via d'informarne l'Imperatore . Pelagio Legato della Santa Sede ajutato dal Patriarca Menna, gli fece conoscere i disordini della Palestina; ed il Principe cogliendo con piacere l'occasione di trattare questioni di Teologia, dove la prefunzione e l'adulazione gli facevano credere di esfere eccellente, in cambio di dar ordini compose una lunga lettera Circolare, nella quale impugnava, gli Origenisti ; lanciava la fcomunica contro ciafeuno

Giusti. feuno de' loro errori, ed esortava i niano. Prelati a proscrivere questa perni-An. 553 ciosa dottrina. Questa lettera su sottoscritta da Menna, da' Vescovi, che si trovavano a Costantinopoli, e da quelli della Palestina, a' quali fu mandata.

Le attenzioni dell'Imperatore per Teodoro suscital' metter fine a questa disputa ne feaffare de cero nafcere una nuova. Gelofo tre Cadel credito di Pelagio , che aveva pitoli . indotto l' Imperatore a dichiararsi contro gli Origenisti, Teodoro deliberò di rendere la pariglia al suo rivale. La memoria di Eutichete era ancora in onore presso ad un numero grande di persone, Chiamavansi Acefali perchè non avevano Capo. Senza adottare apertamente i dogmi di questo Erefiarca,

fi accordavano nel rigettare il Concilio di Calcedonia. L'Imperatrice favoriva questo partito, e a Giufiniano per contrario stava molto a cuore l'accettazione del Concilio: gli Acefali lo chiamavano per beffe il Sinodita. Secondo il suo metedo ordinario, aveva a tal fine composti del libri, che sece distribuire nelle Provincie, ed abbiamo ancora negli Atti del sesto Concilio Generale un lungo scritto di Giu-

stiniano contro i Nestoriani, e con-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 431 tro gli Acefali. Il Vescovo di Ce Giusti. farea gli fece credere, che avrebbe niano. facilmente ridotti tutti gli spiriti a An. 553. concordia, se si fossero solamente corretti nel Concilio tre articoli ; che gli scandalizzavano, I Padri di Calcedonia avevano ricevuto Teodoreto nella comunione fenza condannare gli scritti, con cui aveva impugnato S. Cirillo , e si erano contentati dell'anatema, che avevapronunziato contro Nestorio; avevano inferita negli Atti fenza alcun segno di disapprovazione la lettera d'Iba Vescovo di Edessa al Persiano Maris, nella quale dando elogi a Teodoro di Moptuesta, ch' era riguardato come il Maestro di Nestorio, e che aveva scritto molto contro Origene, biasimava S. Cirillo, ed accusava il Concilio di Efeso di aver condannato Nestorio con troppa precipitazione. Il Vefcovo di Cefarea proponeva pertanto di proscrivere, e condannare con una sentenza autentica le Opere di Teodoro di Mopsuesta . i libri di Teodoreto contro S. Cirillo, e la lettera d' Iba . Quefto è quello che fu chiamato i tre Capitoli . Teodora, che ancora viveva, si uni a Teodoro, in odio del Concilio di Calcedonia del quale spe-Sec. 2 raA12 STORIA

rava di distruggere l'autorità fa-Giuffi\_ niano. cendolo in alcuna parte riformare. An. 553. Giustiniano inciampò nella rete . Editto di e pubblicò contro i tre Capitoli un Editto, che fu come il segnale Giuftiniano della guerra. Stabilifce, e fostiene contro in effo i dogmi Cattolici contro di i tre Ca-Ario, Nestorio, ed Eutichere; ripitoli. ceve i quattro Concilj ; fa molti Chr. Alex. canoni contro l'erefie : anatema-Pros. tizza i tre Capitoli, e decide che bell. Got. si possono condannare gli Eretici 1.4. 6.23. dopo la loro morte. Questo Editto Baronio Pagi ad era diretto a tutta la Chiesa. I tre Baron. Patriarchi di Costantinopoli, di An-Fleury tiochia e di Gerusaleinme lo sot-Ift. Eccl. toscriffero con moltissimi Vescovi 1.33. art. in Oriente, Ma il Papa secondato Noris de da tutta l'Italia , e dall'Illiria , e V. Synod. dall' Affrica lo rigettò, temendo di C. 3. recar pregiudizio al Concilio di Calcedonia . Il Diacono Pelagio ritornato poco innanzi a Roma insorse gagliardamente contro l' Editto. L' Imperatore in prima minacciò, e dalle minacce paísò presto alle vie di satto. I Vescovi di Oriente, che non vollero fottoscrivere , furono efiliati , e deposti . Zoilo Patriarca di Alessandria fu

> cacciato dalla sua Sede, e messo. Apollinare in sua vece. La discor-

" DEL BASSO IMP.L, XLVIII. 432 furono delle Chiese allagate di san- Giustigue . L' armata dell' Imperatore .; che marciava in soccorso de' Lombardi contro i Gepidi, ebbe ordine di fermarsi ad Ulpiana in Mesia dove l' animofità de' due partiti giugneva alle ultime violenze.

Vigilio a

Costantinopoli.

Liberat.

Zon. c.z.

Niceph.

1.17. 0.26.

Cedr. p.

Anaft p. 64. 1 dems

Vis, Vigil.

Via.Tun.

1.3. 0.16.

Paul. Diuc.l.16.

Malela

p. 78.80. Aimoin

1.2. c.27

Pagi ad

Baronio

Baron.

Fl-ury IR. Ecct

1.33 - art.

L' Imperatore sperando di ricondurre gli animi alla pace, e alla concordia, deliberò di radunare un Sinodo a Costantinopoli . Invitò ad brev.c.22, esso il Papa Vigilio, al quale sorse non rincrebbe di avere un prete. P. 67. sto di partirsi di Roma, allora assediata da Totila , e travagliata dalla Chr. Alexa careftia. Il Papa dopo aver foggior- Theoph. nato alcuni mesi in Sicilia si portò p. 196. a Costantinopoli . Fu quivi accolto con grandiskimi onori ; ma non se condando egli le intenzioni dell Imperatore, sofferse indi a poco i più ingiuriofi trattamenti : Sarebbe Marc Chr. troppo lungo il feguir paffo paffo Proc.Gor. sutte le azioni di questo Papa negli otto anni, che fu trattenuto a Costantinopoli. Sospete dalla sua comunione il Patriarca Menna : scomunicò Teodoro, e l'Imperatrice medefima. Menna fi vendicò con un simile Decreto contro il Papa il quale si riconciliò dopo con lui, e levò le censure, che fulminate aveva contro Teodoro, e l'Impe-St.degl Imp.T.23.

Giuftiniano: inutili co' Velcovi Latini, che aveva
An. 553. feco condotti. In ultimo confenti di
28. 30. e condannare i tre Capitoli, e con
feg. Novit questa condiscendenza sollevò con59 nod V. tro di se i Vescovi di Occidente, e
Muratori i suoi propri Diaconi. In mezzo di
annal Inul squeste agitazioni non perdette di
63:p-423. vista gl'interessi della sua Sede.

Perseguitato in Costantinopoli, venne a capo di far recitare il fuo nome ne' Dittici avanti di quello del Patriarca Merita di effer lodato per le paterne sue cure che l'occupavano ancora nel tempo istesfo, che la sua persona era in sommo péricolo: feriveva allora ad-Aureliano Vescovo di Arles, pregandolo d'implorare la protezione del Re de' Francesi appresso di Totila , affinche questo Principe non facesse alcun danno nè alla Chiesa Romana, ne alla Religione Cattolica . Frattanto i Vescovi d' Affrica tenevano de' Concilj , ne' quali fcomunicavano il Papa, il quale gli fcomunicava a vicenda. Da un' altra parte, quantunque aveffe condannati i tre Capitoli , nondimeno ficcome aveva aggiunta una riferva, che falvava l'autorità del Concilio di Calcedonia, così gl'inimici di questo Concilio non gli erano niente Ligal Lapid

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 435 più obbligati . Finalmente convenne Ginfficon l'Imperatore di radunare un Con- niano. cilio generale, al quale doveano in. An. 573, tervenire i Deputati di tutte le Provincie di Oriente, e di Occidente. Il Papa voleva che si convocasse in Italia o almeno in Sicilia, lo che non potè ottenere . Il Concilio fu indicato a Costantinopoli. Gli Occidentali prevenuti contro l'Imperatore, e contro Vigilio medelimo, negarono d'intervenirvi: La loro negativa indusse il Papa a ritrattar la sentenza che data aveva in iscritto contro i tre Capitoli ; la qual cofa mosse l'Imperatore a tanto sdegno che diede ordine che fosse arrestato, e messo in prigione. Vigilio avvisato si salva nella Chiesa di S. Pietro ; il Pretore si trasporta colà con de' foldati ; scaccia oltraggiosamente i suoi Chierici , vuole trarne fuori con violenza il Papa, il quale rifuggitofi fotto l'altare ne teneva abbracciate le colonne. Siccome era grande , e vigorofo , strascina seco le colonne ; la tavola dell'altare cade , e fi frange ; il popolo accorre, prende il partito del Papa, e mette in fuga il Pretore, e i suoi soldari. I principali Signori della Corte vanno a ritrovarlo per parte dell' Imperatore , e lo inducono a

infti-

iano.

ritornare fotto la ficurtà del giuras mento al Palazzo di Placidia, dove aveva scelto di dimorare . Contin. 553. nuando l'Imperatore ad inquietarlo, se ne fuggi a Calcedonia nella Chiesa di Santa Eufemia . Scomunica di nuovo Teodoro, e sospende Menna con tutti i Vescovi del loro partito . Le sollecitazioni del Clero d' Italia portate all' Imperatore dagli Ambasciatori di Teodebaldo in favore del Papa, e di Dazio Vesco-vo di Milano, affente da quindioi in sedici anni dalla sua Chiesa, non producono verun effetto . Si sollecita Vigilio a ritornare a Costantinopoli, e se gli offre ogni sicurtà; ma egli costantemente ricusa, quando l'Imperatore non rivochi il fuo Editto contro i tre Capitoli . L' Imperatore cede alla fine, e riferba la decisione al Concilio generale. Teodoro , Menna , e gli altri Vescovi danno soddisfazione al Papa il quale leva la sentenza contro di essi pronunziata. Menna muore poco cempo dopo; Eutichete Monaco di Amalea, dichiarato contro i Capitoli, succede a lui, e dà a Vigilio la sua professione di Fede.

Quinto I Vescovi di Oriente si portava-Concilio no da tutte le parti a Cossantinopoli . Siccome il Papa non aveva

-DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 437 feco che pochissimi Vescovi, tanto Giusti d'Italia , come d'Illiria , e d'Affri- niano . ca, così chiedeva un Sinodo com- An. 553. posto di un numero uguale di Pre-lati di Oriente, e di Occidente. Questa proposizione disgustò gli Orientali; dicevano, Ch' erano venuti da tante rimote Provincie per un Concilio ecumenico ; che un' Afsemblea, che rappresentava la Chiesa universale non doveva esser composta di un piccolo numero ; che ne Con-cilj Generali i Greci avevan sempre fatta la pace maggiore; che a Nicea v' erano foli i Greci; che a Calcedonia tra seicento trenta Padri i soli Occidentali erano flati i Legati del Papa Leone ; ch' era nota l'oslinazione de' Latini in favore de' tre Capisoli; e che il fargli venire era un esporsi a dispute interminabili; che avrebbero reso il Concilio inutile, ed infruetuojo. Sopra queste rimostranze l'Imperatore indicò l'apertura del Concilio nel giorno quinto di Maggio 553., era questo un Lunedì, giorno nel quale s'erano aperti i quattro Concilj Generali . Tre Patriarchi, e cento sessanta cinque Vescovi intervennero ad esso . Fu letta la lettera dell'Imperatore , il quale protestava, ch egli nulla più desiderava quanto di restituire la 3

438 HIVE'S TORIA

Giuli- pace alla Chiefa , spegnendo l'ere. niano fie , e di far ceffare le turbolenze an 553 eccitate dagli Acetali . Sapendofi . che le dicifioni del Concilio non avrebbero avuta, alcuna forza appresso gli Occidentali, se non vi dosse intervenuto il Papa , su invitato con una onorevolissima Deputazione. Rispose, che non poteva intervenire ad un'affemblea, dove gli Occidentali erano in si piccolo numero, che non potevano pareggiare i voti de' Greci; e che avrebbe mandato in particolare all' Imperatore il suo parere sopra i tre Capitoli . Gli Offiziali dell' Imperatore che avevano accompagnato i Vescovi alla Casa di Vigilio, esortarono il Concilio a pronunziare in di lui assenza , e fu proceduto all' esame delle questioni . Entichio Patriarca di Costantinopoli presiedette in assenza di Vigilio. Fu condannata la dottrina, e la persona di Teodoro di Mopfuesta, gli scritti di Teodoreto contro S. Cirillo, e Ia lettera d'Iba; ma fu perdonato alla persona de' due ultimi , perchè. erano stati ammessi alla comunione della Chiesa dal Concilio di Calcedonia . Gli errori di Origene , ch'. eccitavano sì grandi turbolenze in Oriente furono similmente condannati.

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 439 nati . In tempo della tenuta del Giulti-Concilio , Vigilio fece portare all' niano. Imperatore una costituzione, colla An. 553. quale anatematizzava- la dottrina di Teodoro di Mopsuesta; ma pretendeva, che non si potesse pronunziar cofa alcuna contro la fua persona , perchè era morto nel feno della Chiefa . Giuftifica Teodoreto , ed Iba perchè avevano condannato Nestorio a Calcedonia, e fottoscritti i Decreti del Concilio; dichirava nullo, ed abulivo tutto quello che fofse stabilito di contrario a questa Costituzione: era-sottoscritta da sedici Vescovi. L'Imperatore non la comunicò al Concilio per dubbio, che non facesse una qualche impresfione, e non ritardaffe la condanna de' tre Capitoli, che ardentemente bramava . A questo modo ebbe fine il quinto Concilio Generale, di cui l'ultima conferenza fu tenuta i zi di Giugno, Se l'intenzione di Teodoro di Cesarea, che ne su il principale promotore, era di sostenere gli Acefali, e gli Origenisti, la divina providenza non permife un così gran male . Le decisioni pronunziate a Calcedonia restarono intatte, e gli errori di Oriente furono anatematizzati . Benchè questo Concilio fia stato di Vescovi solo di Oriente

Giufti .. niano .

cilio.

Proc.

Vand.

Baron.

Oriente, nondimeno l'accettazione della Chiesa universale l'ha infine annoverato tra i Concili Ecumenici.

An. 553. Confe-La pace non fu del tutto restituiguenze ta fe non dopo lunghe e vive condel Contestazioni. L'Imperatore esigliò, e Via.Tun. depose i Vescovi, che non vollero fottoscrivere . Reparato Vescovo di 1.2. 6.26.

Cartagine fu efiliato a Euchaite, al-Marc.Chr. trimenti Elenopoli nel Ponto, dove Anast.vi morì dodici anni dopo. Fu falsa-

sa Vigil. mente accusato di aver secondato & Pelag. Gontari per far perire Areobin-L'aronio . Page ad do . Il fuo Diacono Primato fu posto sopra la sua Sede; ma a co-Noris de Ito di molto sangue, e le Chiese Syn.V. c. d'Affrica surono lungo tempo lace-

7.8.9.10. rate da uno scisma. Quasi tutto l'Oc-Fleury Ift. Eccles cidente fi follevò in favore de' tre 1.33. c.52. Capitoli, e furono tenuti molti Cone jeq. cilj particolari, i quali protestava-

no contro quelli di Costantinopoli . Gli Origenisti non cessarono di turbare la Palestina . Fu d'uopo impiegare otto mesi dopo il soccorso del Duca Anastasio per cacciarli da' Monasterj . Furono subornati emisfari, e supposte delle lettere false per discreditare in Italia Vigilio, e Dazio Vescovo di Milano , e per

eccitare i popoli ad eleggere altri Vefcovi in loro luogo. In ultimo il-Papa fi arrefe. Pubblico una Costi-

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 441 tuzione, colla quale approvava la Giunicondanna de' tre Capitoli . Narlete niano ad istanza del popolo di Roma do. An, 553-mandò, ed ottenne il di lui ritorno in Italia nel mese d'Agosto dell'anno seguente. Ma essendo caduto ammalato in Sicilia, morì di mal di pietra a Siracuía. Pelagio avendo ottenuta insieme con Vigilio la permissione di tornarsene in Italia, fu innalzato fulla Sede di Roma nel mele di Aprile 555., per la raccomandazione di Narfete, il quale operava secondo gli ordini dell'Imperatore. Questa elezione eccità grandi mormorazioni. Sospettavasi che Pelagio avesse tacitamente contribuito a' cattivi trattamenti, che Vigilio aveva sofferti a Costantinopoli ; e da alcuni era ancora accufato di ester complice della sua morte . Questi ingiusti sospetti non avevano altro fondamento che il favore di cui apertamente l'onorava l'Imperatore. Fu d'uopo per calmare gli animi, che dichiaraffe , ed accertaffe la fua innocenza, giurando fopra i Vangelj e fulla Croce in presenza del popolo radunato nella Chiesa di S. Pietro.

I più offinati nel rigettare i De-Scisma dicreti del Concilio furono i Vescovi Aquileja

d'Istria, e della Venezia. Pelagio 6 . 2442 STORTA

niano

efortava Narfere ad ufar la violenza con questi Prelati : ma questi ar-An 553 dirono perfino di fcomunicare Narsete medesimo. Era alla loro testa Paolino di Aquileja, il quale riprefe in queste turbolenze il titolo di Patriarca, che i fuoi Successori hanno conservato . Il distretto di questa Metropoli si estendeva dalla feconda Pannonia fino all'Adda nel Milanefe, e comprendeva la Rezia, il Norico, l'Istria, la Venezia, e il Friuli. I Vescovi di queste Pravincie restarono presso a cento cinquant' anni feparati dalla Chiefa Romana, e tenpero molti Concili per la difeia de tre Capitoli . L'invafione de' Lombardi, che s'impadronirono di questo paese, favori lo Scisma, il quale non fu del tutto spento fe non nel 608, sotto il Pon. tificato di Sergio.

Dopo la diffruzione della poten-Nuova forma -za de Goti tutto prendeva una nodell' cle vella forma in Italia. Allora fu che gl'Imperatori , ad esempio de Papi. Fagi ad Re de' Goti, cominciarono ad arrogarfi il dritto di confermare l'ele-Baron. Anali in zione de' Papi, e pagavasi loro per Agaihan tal'essetto una certa quantità d'oro. La Sede vacante era governata da' deguieres. tre principali Ministri del Clero

l'Arciprete, l'Arcidiacono, e il pri-1519

DEL BASSO IMP. L.XLVIII. 441 mo de' Notaj . Questi notificavano Giultiall'Esarca la morte del Papa . Do. niano. po i funerali, e un digiuno di tre Angiorni , procedevasi all'elezione , alla quale intervenivano il Clero principali della Città, il popolo, e i soldati stabiliti in Roma per difendere l'Italia contro i Lombardi. Participavasi dipoi l'elezione all'Imperatore, dal quale si attendeva la conferma . Scrivevafi all' Efarca, at Giudici , all'Arcivescovo , e all'Apocrifiario di Ravenna, pregandoli di adoperarsi appresso del Principe in favore di quegli, ch' era stato eletto. Dopo il consenso dell' Imperatore il Papa eletto era ordinato prefso alla Confessione di S. Pietro pronunziava quivi la sua confessione di Fede, e la mandava a tutte le Chiese . Il dover attendere che l' elezione fosse confermata dall'Imperatore fece che le vacanze della Santa Sede foffero affai più lunghe che non erano state per l'addietro. An. 554.

mente che potuto abbiamo quello, Progreffi che concerne la condanna de tre di Buce-Capitoli, è d'uopo ripigliare il filo lino, edi degli affari d'Italia . Al principio Leutari della Primavera dell' anno 554. Nat. 1. 4. c. fete che aveva paffato il verno a 21. 26. Roma , raduno qui le sue truppe , Theoph.

e perche non s' intorpidiffero nell' Giufti. ozio fino all'apertura della campaniano. gna, le occupava negli efercizi mi-An. 554 litari . Aveva richiamate appresso Marc. di fe quelle ch' erano alla guardia Chr. Anaft. delle gole dell'Appennino, perchè i p. 64. Hill Mife nemici in vece di pigliare il cammino di Roma si erano avvicinati c. 16. al Golfo Adriatico, e traversando Paul. Diac. 1.8. l'Emilia, la Flaminia, e il Piceno s'erano inoltrati fino nel paele de Sanniti, devastando quanto si parava loro dinanzi ne' luoghi dove paffavano. Arrivati in questa contrada fi divifero. Bucelino avendo prefo seco le migliori truppe pose a sacco la Campania, la Lucania, il paese de' Bruzi, e penetrò infino allo stretto di Sicilia. Leutari pose a facco e a fuoco l' Apulia, e la Calabria fino ad Otranto . I Francesi che professavano il Cristianesimo la perdonavano alle Chiese: ma gli Alemanni ancora pagani, dopo averle predate ; le distruggevano fin dalle fondamenta . Inoltre i due popoli sanguinari, del pari e feroci non lasciavano dopo di se che ceneri e cadaveri . I calori della state cominciavano a farsi fentire . e gli Alemanni carichi di preda gli fopportavano con gradiffima pena a travaglio : il che induste Leurari

DEL BASSO IMP. L. XLVIII. 445
a ritornariene oltre le Alpi. Con Giuffi
figliava a fuo fratello che prendeffe niano
Paffeffo cammino, e portaffe in An. 554.
Alemagna le ipoglie dell'Italia,
fenza esporsi al rischio di perderle
nella guerra, i cui successi sono
fempre incerti, e dubbiosi. Ma Bucelino su trattenuto dal giuramento
che fatto aveva ai Goti di combattere i Romani, e dalla speranza
della Regia dignità, con cui i Goti
lussigavano la sua ambizione.

Leutari fi partì dopo aver pro-Diffru. messo a suo fratello di spedirgli de' zione foccorfi , tofto che avesse messo in dell'Arficuro il fuo bottino. Costeggiava Leutari il mare Adriatico ed arrivato vi-Paul. cino a Fano distaccò tre mila uo Diac.1.8. mini per mandargli alla scoperta Idem de degl'inimici. Artabano, ed Uldaco geft. erano allora in Pefaro con alcune 12 624. truppe di Unni , e di Romani . Greg Tofto che videro gli Alemanni Tur.hift. uscirono incentro a loro in buon Franc. 1.3. 6.320 ordine, ne tagliarono a pezzi, ne precipitarono una parte nel mare e posero il rimanente in fuga ". Questi andarono a levare il rumore nel campo di Leutari, il quale ordind le sue truppe in battaglia . I prigionieri , che conduceva feco in numero grande, profittarono del momento per fuggirlene, portando feco

Giuliniano . An. 554

feco tutto quel più che poterono di bottino Artabano, ed Uldaco non avendo forze sufficienti per cimentarfi ad un combattimento contrò tutta l'armata nemica, fi contentarono del loro vantaggio, e st rinchiusero in Fano Leutari , il quale si affrettava di uscir dall'Itas lia, fi accosto all' Appennino per iscansare le sabbie del lido del ma re. Avendo passato il Pò arrivò alla fine a Ceneta Città della Venezia, che apparteneva a' Francesi. Aveva perduto una gran parte del fuo bottino; ma quello che più l' aifliggeva era una micidiale pestilenza . che fece perire in pochi: giorni tutti i suoi soldati, e che fu considerata come il giusto castigo de' loro facrilegi . Il Generale fpirò in un accesso di rabbia, mandando orribili urli , e stracciando fe steffo co' denti

Le malattie facevano grandiffima Bucelino strage anche nell' armata di Bucemarcia per dar lino. I soldati non avendo altro di battache nutrirsi mangiavano dell' uve glia . e la diffenteria ne rapiva un nu-Arath. 1. mero grande. Bucelino deliberò di 2. Marc. Chr. Paul. combattere prima di vedergli tutti Diach. 8. perire, e prese la via della Camgest Lang.pania, venne ad accamparsi vicino 4 2. c. 2 a Capua ful Cafilino , fiume cost

DEL BASSOIMP.L.XLVIII. 447 chiamato da un' antica Città , che Giuffipiù non sussisse a la posto era niano vantaggioso: la sua destra era cinta An 534 dal fiume, s'impadroni del ponte , Marius sopra il quale fece innalzare una torre Avent. di legno, che guerni de' fuoi migliori. Tur hift. foldati per difendere il passo. Fa Franc. fciò i fuoi trincieramenti di una 1.3 1.32. forte palizzata; e ficcome fi conduceva dietro un' infinita quantità di carri , ne fece affondare in terra le ruote fino al mozzo, non lafeiando at suo campo che un' angustissima uscita. Con queste precauzioni egli fi credeva di effer padrone di dar battaglia quando a lui più piaceva. Era per lui un finiftro prelagio il non veder arrivare le truppe, che suo fratello aveva promesso d' inviargli. Ma questa inquietudine non gli toglieva il coraggio ; si lusingava di poter vincere fenza verun foccorio, vedendosi ancora feguito da trenta mila uomini, laddove Narsete ne aveva appena diciotto mila. Pieno di fiducia non ceffava di animar le fue truppe : Noi non abbiamo ancora fatt' altro, diceva egli, che fcorrere l'Italia , ne prenderemo poff fo ful campo di battaglia; ella è nostra se albiamo cuere. Pensate che suggire in questo incontro è lo stesso che cor-

rere alla morte : non c'è per voi. Giuffe altro rifugio che la vittoria. Aniniano. An. 554.

mati da queste parole, e dal loro proprio valore gli Alemanni e i Francesi si apparecchiavano con ardore ad una zuffa, il cui successo renderli doveva padroni della più bella contrada dell' Universo. Non vedevafi far altro per tutto il cam. po che pulire spade, e giavellotti, aguzzare scuri a due tagli, ed accomodare scudi. Quest' era tutta la loro armatura : non facevano ufo nè di archi , nè di frombe , nè di alcuna forte di dardi. Non conoscevano altre armi difensive che lo scudo, e l'elmo; ed anzi la maggior parte avevano la testa ignuda come tutto il corpo fino alla cintura : il rimanente era coperto di forto calzoni di tela o di cuojo che arrivavano loro fino ai piedi . I loro giavellotti di una mediocre grandezza potevano ugualmente effer lanciati, e tenuti colla mano. Quest' arme era l' invenzione della più micidiale industria. Il legno quafi tutto coperto di lamine di ferro relifteva a tutti gli sforzi, che si avessero potuti fare per romperlo, o tagliarlo. Sotto alla punta ulcivano degli uncini acutiffimi in forma di ami all'ingiù, talche non

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 449 non si poreva trargli fuori del cor- Giusti. po fenza lacerar crudelmente la niano. parte ferita. Se il giavellotto si af- An. 554 fondava dentro allo scudo, il soldato tosto accorreva, e mettendo il piede full'afta, che fi trascinava per terra, faceva abbaffare lo fcudo ; veggendo allora il fuo nemico a scoperto gli fendeva il capo col-

la sua scure, o lo trafiggeva con un altro giaveliotto.

Nariete venne ad accampare al- Nariete, l'altra parte del fiume dirimpetto lino fi ai nemici , e i due eserciti si stet- apparectero per alcun tempo a fronte or chiano dinandofi ogni giorno a battaglia taglia. senz'azzuffarsi . La speranza, il timore, e tutti quegl'incerti movimenti, che forgono e fi distruggono a vicenda alla vista di un grande ed illustre pericolo, agitavano ugualmente i due partiti. Tutta l' Italia dubbiosa, e sospesa atrendeva il fatale momento, che decider doveva della sua sorte. Frattanto le truppe di Bucelino si mantenevano a spese delle vicine contrade, che liberamente predavano. Canarango fu incaricato di metter freno a questi saccheggiamenti ; questi era quel medefimo Armeno, che fei anni avanti aveva data a divedere tanta temerità nella congiura di

alla bate

Giuffi. niano . An. 554

di Arface. Dacche serviva fotto di Narfete aveva aggiunta la rifleffione, e la prudenza alla fua naturale arditezza; e dal suo esempio, e da quello di Dagisteo si scorge che questo gran Capitano aveva l' arte di purgare le buone qualità de' fuoi subalterni, e di correggerne gli eccessi. Canarango alla testa di un distaccamento di Cavalleria forprese un groffo convoglio, e tagliò a pezzi la scorta. Essendosi impadronito di tutti i carri, ne fece avanzar uno carico di fieno fecco fino al piede della torre di legno, che difendeva il ponte, e vi appiccò il fuoco. La fiamma fi apprese presto alla torre, e costrinfe gl'inimici ad abbandonarla, che refe i Romani padroni del patfo. Gli Alemanni infiammati dalla rabbia corrono alle armi, e chiedono la battaglia malgrado gli Indovini della loro Nazione, che vietavano loro d'intraprendere alcuna cofa in quel giorno : Narfete fa ancora egli prender le armi a' fuoi foldati, e passa il fiume. Nel momento che ulciva dal campo gli fu annunziato, che un Capitano Erulo de' più distinti aveva allora ucello uno de' fuoi domestici per un leggierissimo fallo; si fermò subi-

DEL BASSO IMP.L XLVIII. 451 bito, e diede ordine che fosse con- Giusti.) dotto dinanzi a lui l'uccifore : niano. Sarebbe un tirare , diss' eghi , l'ira An. 554. di Dio Jopra i nostri capi , il la-Siccome il barbaro anzi che pen-

sciare impunito questo misfatto. tirsi del suo delitto, se ne gloriava con audacia, softenendo altamente, ch' era padrone della vita delle fue genti e che tratterebbe allo stesso modo quelli , che a lui più piaceffe . Narsete lo sece ucccidere in fua prefenza. Una così pronta giustizia irritò gli Eruli , i quali gettano a terra le loro armi, e negano di andare al combattimento. Narsete senza punto inquietarsi del loro ammutinamenro, fi rivolge verso i suoi soldati dicendo : Chi vuol vincere mi segua; e nel me-desimo tempo marcia all'inimico. Sindual Capo degli Eruli confiderando, che avrebbe coperto di vergogna se, e la sua Nazione, e che la loro collera farebbe ftata giudicata codardia coperta, e mascherata . mandò a pregar Nariete che gli aspettasse. Narsete rispose, ch' egli non gli aspettava; ma che se volevano raggiugnerlo, avrebbe ad effi affegnato il loro posto

Difpofi-Arrivato che fur al luogo che delle due fcelto aveva; per campo di batta armate. glia ;

Giuniano armata coll' Infanteria nel centro An. 554 e la Cavalleria fulle ali. Prefe il

suo posto nell'ala destra colla sua guardia comandata da Zandala. I fianchi dell'armata erano appoggiati a due piccioli boschi, dietro ai quali posiò Valeriano, ed Artabano , feguiti da lero fquadroni . con ordine di girare intorno al bosco, e di affaltare l'inimico in fianco quando fosse appiccata la zuffa. Avanti l'Infanteria eravi un groflo corpo di fanti armati da capo a piedi , che formavano la testuggine : chiamavasi così un battaglione quadrato, di cui tutte le facce, e la parte superiore erano. coperte di scudi stretti gliuni contro degli altri per modo che pareva che fosse una massa solida, ed impenetrabile. Le truppe leggiere, come gli arcieri , e i frombolieri se ne stavano nella retroguardia aspettando il fegnale per infinuarfi negl' intervalli , e venire a fare la loro fcarica. Aveva riferbato un luogo per gli Eruli nel centro dell'armata. Due Eruli, ch'erano passati dal canto degl'inimici nel momento della follevazione, e che non sapevano che fosse sedata, gl'istigavano a combattere fenza indugio ; afficurandogli .

DEL BASSO IMP. L.LXVIII. 453 gli, che la loro Nazione si era sepa- Giusti. rata, e che ogni cofa era in iscom- niano . piglio tra i Romani Bucelino non An. 554 ebbe difficoltà a credere quello che desiderava; e persuaso di atterrar tutto al primo urto si avventò rapidamente fopra l'inimico. Il centro della sua armata terminando in punta, ed allargandosi nella base formava quello che chiamavafi tefla di porco. Le ali, che avevano

un'assai maggiore profondità, si discostavano sempre più una dall' al-cra a misura che si prolungavano di dietro, talchè lasciavano tra esse

un gran vuoto.

Il primo attacco de' Francesi e Battadegli Alemanni fu terribile. Ruppero a colpi di fcure il battaglione avanzato i traversarono la prima linea per lo spazio riserbato agli Eruli, che non erano ancora arrivati, rovesciarono la seconda linea; e senza fare grande uccisione penetrarono fino alla coda. Alcuni de' loro foldati corfero al campo di Narsete per predarlo. I Romani agguerriti da un lungo ulo cedettero a questo impeto senza sbigottirfi nè rompere i loro ordini , ed il Generale sempre tranquillo e in calma nel mezzo, de' pericoli, e del tumulto delle battaglie , fu

Ginftiniano .

debitore alla fua prontezza di spirito di una vittoria, che pareva An. 554 disperata. Per gli ordini che diede le ali fi ripiegarono fopra gl'inimici, che traversavano l'armata, e che furono costretti a dividenti schiena contro schiena per fronte a destra e a finistra. Questa disposizione fuggerì a Narsete un idea affatto nuova e singolare . I Cavalieri Romani di ciascuna delle ali postati dietro ad una linea di fanti opprimevano continuamente i nemici con scariche micidiali ; ma non tiravano fopra quelli , che avevano in faccia; le frecce che partivano dalle due ali s' incrocicchiavano ful capo degl'inimici, ed andavano a ferir nella schiena quelli, che facevano fronte all'ala opposta. Ouesta operazione era facile per i Cavalieri , i quali non avendo dinanzi a se se non Fanti, scoprivano fenza verun impedimento quelli . che voltavano loro la schiena e tiravano contro di loro per di fopra a quelli, che avevano in faccia. Gli Alemanni e i Francesi intesi a combattere l' infanteria Romana si facevano trafiggere alle spalle senza vedere d' onde loro venissero questi colpi ; ne cadevano ad una volta intiere file, e il loro numero

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 455 era di già scemato di molto, quan. Ginffido arrivo. Sindual alla testa de suoi niano. Eruli, Riscontrò da prima i sol- An. 554. dati , che andayano a predare il campo , e che fulla relazione de' due disertori s' immaginavano che gli Eruli venissero ad unirsi seco loro. Ma Sindual gli traffe presto di errore avventandofi fopra di lero, tagliando a pezzi gli uni, e cacciando gli altri nel fiume, dove si annegarono. Essendosi dipoi unito ai Romani sbaragliò quello, che restava delle due linee, che tagliavano per mez-20 l'armata, e riguadagnò il terreno , ch' era a lui affegnato. Mediante tanti sforzi le truppe Romane si riunirono, e si ritrovarono nello stato medesimo in cui erano in ful principio della battaglia . Continuarono ad incalzare i Barbari rotti affatto e sbaragliati, e che combattevano folo per partire. In questo orribile disordine erano esposti a tutti i colpi , le frecce , i giavellotti ; le spade ne facevano un' orribile strage : la Cavalleria gli circondava: Valeriano ed Artabano impedivano loro la ritirata : tutti cadevano fotto il ferro nemico, o perivano nel fiume, dove

m 73.

gli precipitava il timore . Bucelino Biuftifu ucciso combattendo. Non vi fu niano. An. 554. giammai più compiuta vittoria, fe fi crede ad Agazia, di trenta mila uomini non ne camparono che soli cinque; ed i vincitori non ne perdettero più che ottanta, i quali furono uccisi nel primo attacco . Non vi fu alcun Romano, che non desse prove di un eroico valore. Tra gli aufiliari fi fegnalò Aligerno. Sindual , e i fuoi Eruli meritarono col loro valore che Narsete fi scordasse la loro prima disobbedienza. Ma i vincitori riferivano tutta la loro gloria a Narsete; lo ammiravano come un genio creatore, che governava a sua voglia il destino delle battaglie, e che fapeva far nascere la vittoria dal

seno istesso del disordine. I Romani dopo aver sotterrati i Confeguenze morti, raccolte le spoglie, e le ardella bat. mi degl'inimici , predato il loro taglia: campo, e diffrutti i loro trincieramenti le ne tornarono a Roma carichi di bottino, coronati di fiori,

cantando canzeni di vittoria, e conducendo nel mezzo di loro il suo Generale come in trionfo . Allora fu quando intelero la totale distruzione dell'armata di Leutari . I popolo che fi abbandona sfrenata

DEL BASSO IMP.L.XLVIII, AST mente all'allegrezza come alla tri- Giuffi-Rezza, non poteva satollarsi di fe- niano. ste, di giuochi, di spettacoli. S' An. 554. immaginava, che non restassero più nemici, e che l'Italia teatro di una sanguinosa guerra ch' era durata diciannove anni ; sarebbe d'allora in poi divenuta il soggiorno della pan ce, e dell'abbondanza . I foldati fi abbandonavano con tutto il trasporto militare a questi tumultuosi divertimenti; ma Narlete gli richiamò presto alla severità della disciplina. Questo istancabile Generale non si addormentava nelle braccia della vittoria; sapeva che i frutti delle imprese guerriere non si conservano per altra via che coll'attività, che gli ha prodotti.

Quantunque egli avesse distrutta L'Impein Italia la potenza de' Goti , e le speranze de Francesi , gli restava mette ornondimeno a far melto per restitui- dine al re in effa il buon ordine, e la governe tranquillità, Era di mestieri riparar lia. le ruine, di cui quetta vasta regio- Pragues ne era tutta ingombra e coperta, tica Ju. rimediare a' disordini di una lunga stiniani guerra, ridurre all'obbedienza il retto de' Goti dispersi dopo la loro LX/1 2. sconfitta, toglier ai Francesi le con. Muratori quiste, di cui erano in possesso di annul. là dal Pò. Diede i fuoi ordini perchè fossero rifatte le mura della Città, e i monumenti pubblici più St, degl' Imp.T.23. mili

458 7 STORIA

Giultiniano .

ntili, e necessarj . Due magnifiche iscrizioni, che leggonfi ancora sul An. 554 ponte Salaro una lega discosto da Roma, ci fan sapere, che Narsete rifece questo ponte distrutto da Totila . Fece eleguire l' Editto , che l'Imperatore , aveva accordato ad iftanza di Vigilio allora quando questo Papa era partito di Costantinopoli per tornarfene in Italia questo è quello che si domanda la Prammatica di Giustiniano; trovasi in fine delle Novelle ; porta la data del decimo terzo giorno di Agosto del ventesimo ottavo anno del Regno di questo Principe; cioè a dire dell' anno 554. ed è indrizzato al Cameriere maggiore Narfete, e ad Antioco Prefetto del Pretorio. In virtù di questo Editto le leggi di Giustiniano diventarono la regola de giudizj. Furono aperte in Roma pubbliche scuole di Filosofia, di Medicina, di Giurisprudenza, e di Belle Lettere, e furono ristabiliti gli stipendi de' Professori fondati da Teodorico , de' quali per altro era stato sospeso il pagamento durante la guerra . Furono ratificati gli Atti di Teodorico , di Atalarico , di Amalasunta e di Teodato . L'Éditto non parla di Vitige; ma' no cassate ed annullate; è chiama-

DEL BASSO IMP. L.XLVIII. 459 to Tiranno certamente , perchè l' Giusti-Imperatore pretendeva di aver ac- niano . quistato un nuovo diritto sopra ! An. 554. Italia per la cessione di Vitige, e per quella di Erarico. Si ordina , che i danni cagionati agli abitatori - fieno riparati per quanto è possibile, e che gli anni della guerra non fieno contacti per acquistare la preferizione di trenta o di quarant' Papa, e al' Senato l'ispezione de' pefr , e delle misure ; corregge gliabufi fopra il corfo delle monete. regola le imposte, proibisce alle persone militari d'ingerirsi ne'giudizj civili . Quantunque Narsete si adoperasse con tutta sollecitudine e l'ardore per restituire a Roma l' antico fuo splendore, nondimeno la Sede del governo fu fermata a Ravenna per cagione della fua fituazione. In questo modo il Regno de' Goti ebbe fine in Italia. Aveva durato sessant anni , contando dacche Teodorico si era impadronito di Ravenna . It nome de' Goti è atorto sereditato appresso il volgo ... Ouesta illustre Nazione dopo aver foggiogato l' Italia col fuo valore ; meritava di farsi da essa amare per la fua umanità , e per la fua giuffizia. I Goti trattarono i vinti come loro fratelli , e non fecero al460 STORIA

cuna mutazione ne' Magistrati, nelniano. le leggi, e nelle ufanze de' Romani . Permisero loro per sino di mantenere una qualche relazione di offervanza, e di rispetto co' loro antichi padroni. Quantunque professassero l' Arianismo, la più intollerante di tutte le Sette, non furono - persecutori . Nondimeno questa diversità di Religione su l'unica cagione che sece desiderare agl' Italiani di cangiar padroni ; gli cangiarono, ma non andò guari, che n' ebbero pentimento e dispiacere. In una serie di otto Re', i Goti avevano avuti due eroi, Teodorico, e Torila; il primo aveva conquistata l'Italia contro un famolo e formidabile guerriero; l'altro colle medesime qualità la perdette per gl'inopinati fuccessi di un Generale, la cui capacità era stata fino allora ignota, ed occulta.

Presa di Compsa. Agath.

Effendos fette mila Goti insieme raccolti, entrarono in Compsa eggidi Conza, Cutà del Paese chiamato il Principato ulteriore. La Piazza era fortifima, e possa sopra un monte dirupato, e scosceso. Risoluti di ben disenders, avevano alla loro testa Ragnari, Unno di Nazione avveduto del pari che intrepido guerriero, attissimo a cattivarsi il cuore della moltitudine, e

DEL BASSO IMP, L.XLVIII. 461 vago di gloria. Aveva formato il Giuffi. disegno di raccogliere tutti i Goti niano, sparsi in Italia, e di rinnovare la An. 554guerra. Narsete per estinguere l'in-cendio, che minacciava di rinascere, marciò in persona a Compsa: ed essendo la Piazza inaccessibile ad un'armata, la circondo con un blocco . Gli affediati ben forniti di viveri passarono l'inverno facendo sopra i Romani frequenti sortite per obbligarli a ritirarli: ma la vigilanza del Generale fece riuscire inutili, e vani tutti i loro sforzi. Alla Primavera, essendo loro venuto a noja lo starlene rinserrati, Ragnari propose un abboccamento a Narsete, e vi andò con una scorta poco numerofa. Ma Narfete vedendo che questo Barbaro pieno di un vano orgoglio non proponeva che irragionevoli, e strane condizioni, ruppe la conferenza, e si separò senza conchiudere cofa alcuna. Ragnari pieno di rabbia , e di dispetto non era ancora lontano un tiro di dardo, quando avendo teso il suo arco, e voltatofi tutto ad un tratto tird sopra Narsete, che non ferì. La sua perfidia su sul fatto punita: le guardie di Nariete fecero sopra di lui una fearica di frecce, da cui fu mortalmente ferito. Mori due giorni dopo, e gli affediati fi acce-

Giufti. fero a condizione, che avrebbero falva niano. la vita. Narfete per allontanarli dall' An. 554. Italia, gl'inviò tutti all'Imperatore. Conqui. La resa di Compsa compì la fla dell' conquista, e Narsete governo l'I-Italia fitalia per tredici anni fenza alcun nita. nuovo titolo. Longino suo succes-Agath. 1.2. Ma fore nel 567. fu il primo che portò vius Ail nome di Esarca, Siccome i Franwent. cefi, che possedevano da alcuni an-Greg. Tur, hift, ni molte Piazze nella Liguria , e nella Venezia, avevano date delle Francil. g. c. 20. truppe a Leutari e a Bucelino, 1. 10. C Narsete spedt per cacciarneli un nart ad distaccamento, che fu disfatto . I Francesi inseguirono i vinti fino Greg. Tur. 1.4 oltre il Pò, e fecero un gran fac-19. Va- cheggiamento. Ma Narfete gli batlef rer. Fr. 1.8. tè a vicenda , e gli sforzò ad ab-Murato bandonare quello, che possedevano ri annal. tra il Pò e le Alpi . Nondimeno Ital. 1-3 vedesi ancora poco tempo dipoi p. 448 Veden ancora poco tempo dipoi gi ad Ba- porzione di questa contrada ; e quando i Lombardi quivi fi stabili. rono, pagarono tributo al Re di Francia. Per rifperto ai Goti non

furono tutti cacciati d' Italia. Quelli, che fi fottomifero all' Imperatore e gli giurarono fedeltà, ebbero la permifione di abitare ne' luoghi, dove avevano fermata la loro dimora; ma la Vindelicia fu perduta per fampre per l'Impero, Fu

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 463 occupata da Bavaresi allora Bajoa- Giuñiri , i quali discendevano dagli anti niano chi Boj stabiliti in Germania . S'e. An. 554. rano collegati con gli Alemanni contro Clodoveo, ed effendo fiati vinti con questi a Tolbiaco, restarono foggetti a questo Principe, e dopo di lui ai Re della Francia Austrasiana, Quando Teodeberto si fu infignorito della Vindelicia, vi fece paffare i Bavari, i quali s'impadronirono anche di una parte del Norico; ed allora fu che questo Paese prese il nome di Baviera. La contrada che innanzi abitavano di là dal fiume del Lech fu lasciata agli Alemanni, ed è la Svevia di oggidì. Giustiniano tutto inteso a ricuperare l'Italia, trascurò il pensiero della Vindelicia; e l'invafione de' Lombardi afficurò a' Bavaresi il possesso di questa regione. Erano governati da Duchi eletti da loro medefimi, e l'elezione doveva effer confermata dal Re de' Francesi, che poteva deporli. Questi Duchi erano nondimeno Sovrani ed avevapo diritto di vita, e di morte sopra i loro sudditi. Essendo Teodebaldo Re di Austrasia morto in questo o nel vegnente anno, la fua vedova Valdrada figliuola di Clotario sposò il Duca di Baviera, Si presentò nel medesimo tempo i Romani

Giuftiniano.

all' Imperatore l'occasione di ricuperare una parte della Spagna . A-An. 554. tanagildo effendofi ribellato contro Agila-Re de' Visigoti , chiese soc-

corfo a Giustiniano con promessa. no nella di credere all' Impero un grantratto di Paese . Il Patrizio Liberio Spagna . partì con una flotta ad oggetto di Franc. 1. profittare di queste turbolenze per ricuperare la Spagna. Agila fcon-4; c. 8 .. 1/h.l.Chr. fitto presso a Siviglia, col soccorso 1.4. Paul de' Romani se ne fuggi a Merida; Diac. de e Liberio fecondo l'accordo, regeft. Lang.1.3. sto padrone di un gran Paese, che c.28. Mafi ftendeva dall' uno all'altro mare rianna. nella Betica , e nella Lufitania. hift.Hifp. Ma i Signori Visigoti temendo che 1. 5. 6.9. 1. 6. c.4. i Romani col favore delle guerre Valej. civili non venissero a capo di fogrer.Franc. giogare tutta la Spagna, come ave-1,8 ..

vano riconquistata l'Affrica, uccifero Agila, e si riunirono tutti sotto Atanagildo, Questi subito che si: vide pacifico possessore, volle levarsi dinanzi i suoi alleati. Fece loro una fanguinofa guerra, nella quale fu: quando vinto, e quando vincitore. Liberio corfe colla fua flotta tutta la cofta di Spagna, fece uno sbarco nell'Aquitania, ed attaccò Bordò, di cui non potè impadronirsi . I Romani fi softennero così bene col loro coraggio, e con gli ajuti, che ricevevano, che nè Atanagildo, nè i

fuoi.

DELBASSOIMP. L.XLVIII. 465 fuoi successori poterono pel corso Giusti, di settant'anni cacciarli dal Paese niano. Il Duca Francione che fuccedette An. 549. a Liberio, fottomise la Cantabria. Aveva comandato in Italia sotto Narsete, e divenne in appresso ancora più celebre, essendosi sostenuto per venti anni in un Ifola del lago di Como contro i Lombardi . Fu in ultimo costretto ad arrendersi ad Autari Re di questa Nazione dopo un affedio di fei mesi, ed ottenne un' onorevole capitolazione . Questo, che l'Impero possedeva nella Spagna , fi ftendeva lungo il mare, e s'inoltrava dentro alle terre fino ad Ebora, che i Goti fortificarono per difendersi contro, le scorrerie de' Romani . Veggonsi ancora in questa Città due torri di una faldiffima struttura, che la tradizione del Paese dice essere state fabbricate a quel tempo. Questa regione riconquistata dividevasi in due Provincie fotto il governo di due' Patrizj. Circa l' anno 623. Svintila Re de' Vifigoti corruppe con accortezza uno di questi Governatori, e venne a capo di spegnere del tut-to nella Spagna il dominio Romano.

Non passar alcun anno che l' Tremuo-Oriente non vedesse una qualche ti Agath. Città scossa o distrutta da' tremuoti. eph p. Nel 554. il dì quindici di Agosto 149.

ve ne fu uno terribile , il quale fi Giultiniano. tece fentire in luoghi rimotiffimi uno An. 554 dall'altro Durò quaranta giorni a Hift. Mife. Coffantinopoli, dove atterro un nu-Andre gen pubblici ed una porzione delle 980, Alle mura della Città Perirono moltifmani Bibl. fimi abitanti. Fu fatta di poi un Or. t. 2. annual memoria di questa sciagura, e tutto il Clero andava in quel giorno in processione all' Ebdomo . Nicomedia fu in gran parte rovinata, come pure Berito, che aveva glà da alcuni anni provato più volte questo flagello. Intanto che fosse riedificata, le sue scuole di Gius celebri in tutto l'Impero, furonotrasferite a Sidone . Alcune scoffe, benchè leggiere , cagionarono nondimeno un grande spavento in Alef-fandria, perche la terra mai non-trema in Egitto, e perche le cafe di questa Città effendo fabbricate di un folo ordine di mattoni, potevano effere facilmente rovesciate .. L' Isola di Cos su maltrattata più di tutti gli altri Paesi. Essendosi il mare gonsiato sino ad una straore dinaria altezza, inondò i fuoi lidi, e traffe seco e le case e gli abitan. ti . L' interno dell' Isola fu così gagliardamente scoffo, che di tutti gli edifizj non rimafero in piedi se non le capanne de contadini fabbricate

DEL BASSO IMP.L.XLVIII. 467 di terra. L'Istorico Agazia, cheri- Giusti-

tornava allora da Aleffandria a Coe niano stantinopoli fu testimonio di questo An. 554. difastro. La Città di Cos null'altro più era che un confuso ammasso di pietre, di terra, di colonne, e di travi infrante, e spezzate . Tutte le acque delle forgenti erano divenute amare come quelle del mare. Nel mezzo di queste deplorabili rovine vedevanfi errare quà e là alcuni abitanti campati dalla difiruzione generale, ma pallidi, e lividi , che sembravano cadaveri che nscissero da' loro sepoleri. Non rimaneva a questa celebre Isola verun altro ornamento, se non la memoria della fua famofa fcuola di medicina, e la gloria di effere stata la culla d'Ippocrate, e di Apelle . Il fettimo giorno di Settembre alla terza ora del giorno la Chiefa di Cizico crollò tutta intiera mentre leggevafi in effa il Vangelo, e fervi di tomba ad una folla di popolo.

La corruttela de' cossumi aveva Legge sointrodotta un' usanza, la quale tene pra le va le donne pubbliche incatenate diantidirem così alla dissolutezza. Si ob Novel. 14. bligavano a coloro, ch' esercitavano Novel. 14. questo insame trassco, e davano lo Codd. 5. ro sicurtà, che non avrebbero disser 20. Cod. 15. tato Se il pentimento saceva loro Th. 115. mutar vita, quelli, che s'erano til. 7.

fatti leg. 12.

A63 STORIA

Giustiniano An 554-

fatti per esse mallevadori, pagavano la fomma stipulata. Giustiniano aveva abolito questa iniqua usanza, ed aveva ancora proscritta questa malleveria rispetto alle donne di teatro, che le leggi Romane confondevano colle meretrici. Ma gl' imprenditori di teatro avevano inventata un'altra specie di obbligazione" facevano dar giuramento alle Commedianti, che non lascerebbero il servizio del teatro; e per scrupolo, dice la legge, per non commettere uno spergiuro, continuavano il commercio di proftituzione . L' Imperatore proibl questo empio abuso del giuramento, condannò quelli che lo efigeffero ad un ammenda di dieci libbre d'oro a profitto della Commediante la quale rinunziasse al teatro . I Magistrati ebbero ordine d'invigilare fopra questa cosa sotto pena di pagar essi questa somma . In loro mancanza furono incaricati i Vescovi di accudire all' esecuzione di questa legge, ed indirizzarsi ali' Imperatore, se v' era bisogno di forza e di violenza. 

DEL VENTESIMOTERZO VOLUME.

Della Storia degl' Imperatori.

LIBRO QUARANTESIMOQUINTO. P.3.

LIBRO QUARANTESIMOQUINTO. P.3. LIBRO QUARANTESIMOSESTO: 100 LIBRO QUARANTESIMOSETTIMO. 212. LIBRO QUARANTESIMOTTAVO. 259.



.

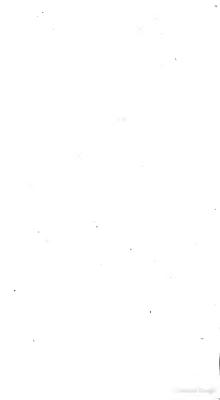

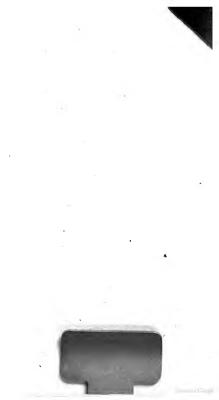

